# deportes ?

# El fútbol logró un triunfo para sacarse la bronca y recuperar la ilusión

Venció a Irak por 3-1 y todos los equipos del grupo están igualados en puntos; ganaron las Leonas.



# Demichelis se va de River y suena el nombre de Gallardo

Cuestionado por la dirigencia y la gente, se despide hoy con Sarmiento. ¿Vuelve el Muñeco?



# LA NACION

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El Gobierno negociará con el kirchnerismo para aprobar el pliego de Lijo

SENADO. Una futura ampliación de la Corte formará parte de las tratativas con esa bancada

El Gobierno negociará con la bancada kirchnerista del Senado los apoyos para avanzar con el pliego del cuestionado juez Ariel Lijo como miembro de la Corte. En esas conversaciones, según trascendio, se incluirá la idea de una futura ampliación del máximo tribunal, aunque por ahora esa iniciativa no se ha plasmado en un proyecto oficial. También podría incluirse un diálogo sobre los 130 pliegos pendientes para la cobertura de juzgados federales que se encuentran vacantes en distintos puntos del pais.

Las gestiones estarán a cargo del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que tiene previsto reunirse

esta semana, uno por uno, con los senadores de Unión por la Patria. Amerio ya tuvo contactos con senadores de Proy la UCR, y en el Gobierno confian en conseguir la mayoría agravada de dos tercios de los senadores presentes para aprobar el pliego de Lijo como nuevo juez del maximo tribunal. Pagina 10

# EL ESCENARIO

¿Quién gobierna cuando Milei se aburre?

Martin Rodríguez Yebra Página 30

# **EL ANÁLISIS**

# Un choque entre dos Argentinas

Joaquín Morales Solá

LANACION

dederico Sturzenegger y Pablo Moyano. En esas dos personas podria resumirse la opción argentina entre el cambio, promovido por una mayoria de la sociedad, y el statu quo, defendido a su vez por casi la mitad de los argentinos. Sturzenegger, un intelectual que supera la condición de economista porque le gusta hurgar en todos los barroquismos legales del país, es la figura que Javier Milei eligió para que lleve adelante el cambio que prometió en su campaña electoral. Pablo Moyano, el hijo mayor del eterno Hugo Moyano, es la cara y el espíritu del conservadurismo sindical. Continúa en la página 31

# Activan una reforma para equiparar la edad jubilatoria

PROYECTO. El Ejecutivo prevé igualar en 65 años el retiro de hombres y MUJETES. Página 14

# El terror vuelve a sacudir a Israel



el mundo — JERUSALÉN (AP). – En un bombardeo que encendió los temores a otra escalada en Medio Oriente. Israel acusó a Hezbollah por un ataque sobre un campo de fútbol en los territorios ocupados de los Altos del Golán que dejó 12 muertos, la mayoria de ellos chicos y adolescentes. El premier israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que el grupo terrorista libanes -que negó la autoria- "pagara un precio muy alto". Página 9

# Venezuela define su futuro en una elección histórica

**EXPECTATIVA.** El opositor González Urrutia busca derrotar al chavismo

Lucía Sol Miguel ENVIADA ESPECIAL

CARACAS.- El sentimiento para muchos venezolanos esque el momento es ahora o nunca. El país se juega su futuro en las elecciones presidenciales de hoy, en las que el candidato Edmundo González Urrutta, un exembajador impulsado por la lider opositora María Corina Machado y favorito en los sondeos, buscará vencer a Nicolás Maduroyasi ponerfin a 25 años de chavismo. Las encuestas independientes coinciden en que González Urrutia lograria una ventaja de entre el 20% y el 30% de los votos, dependiendo de la participación, en una elección seguida con alta expectativa por la comunidad internacional. Continúa en la página 3

# EL HILO DEL MUNDO

Gana Maduro o gana la oposición: ¿qué sigue?

Inés Capdevila

LANGUA

a democracia cambió; ya no es la forma de gobierno que I entusiasma al mundo, de Asia a América Latina, con un renacer de libertad, igualdad y bienestar, como en la segunda mitad del siglo XX. Hoy es un sistema tironeado entre la demanda de renovación y la necesidad de resistencia ante las fuerzas que buscan destruirla desde adentro. Las dictaduras también cambiaron; va no son gobiernos militares. Hoy son un hibridoque mezcla el control y la represión clásicos de los autoritarismos con el instrumento más tradicional de las democracias, el VOIO. Continúa en la página 4

# El medio es el mensaje

- por Pablo Sirvén

# Milei y los trolls libertarios disparan contra Longobardi

i hay algo en lo que el periodista Marcelo Longobardi y el presidente Javier Milei coinciden es que ambos creen que existen los "periodistas ensobrados". Difieren, claro, en determinar quiénes merecen ese rótulo. Para el jefe del Estado lo son aquellos que lo atacan sistemáticamente. El conductor de Esta mañana, por Radio Rivadavia, sorprende con su respuesta: "Milei deberia mirar más cerca de él, a ese séquito de periodistas que lo rodean para ver quien está más o menos ensobrado en la Argentina".

tan directamente al tema que lo subleva cada vez que el Presidente vuelve sobre esa obsesión. También dijo que consideraba llevar tan grave imputación a la Justicia, algo en lo que ya se había adelantado Jorge Lanata con sendas demandas, civil y penal, contra Milel. El común entuerto con el primer mandatario obróel milagroentre ambos encumbrados periodistas, que no se hablaban desde la época en que se desató entre ellos una guerra de egos que determinó finalmente la salida de Longobardi de Radio Mitre, en 2021,

Guerra total entre el presidente de la Nación y el periodista de Radio Rivadavia, una escalada que continúa

como para que protagonizaran una cumbre radial ante los micrófonos de Rivadavia en abril último.

El tema no es nuevo para Longobardi, ya que los últimos presidentes, de Néstor Kirchner hasta hoy, en distintos momentos le han declarado la guerra. El santacruceño, una vez, directamente lo quiso trompear en la residencia de Olivos. Cristina Fernández ordenó levantar cuando estaba todavía en el aire una entrevista que el periodista le estaba haciendo a Alberto Fernández y fue la "autora intelectual" de la compra hostil de C5N y Radio 10 por parte del empresario kirchnerista Cristóbal López, en 2012. Al poco tiempo, Longobardi emigraba a Radio Mitre.

A pesar de que consideraba a Mauricio Macri amigo personal, tampoco la pasó del todo bien durantesu gobierno. Nadie le podia sacar de la cabeza a Longobardi que el tsunami de trolls con insultos y comentarios causticos que se sucedian en las redessociales tan pronto el deslizaba ante el microfono alguna crítica fuerte eran coordinados desde alguna oficina oficial. La tensión tampoco se modificó en la administración de Alberto Fernández,

al que muchas veces criticaba por sus "comentarios delirantes" y sus "extravios significativos".

A pesar de que Longobardi se siente liberal en cuerpo y alma, nunca llegó a entusiasmarse con Milei, al que considera un faccioso, un líder soberbio a la moda de las corrientes de ultraderecha que soplan con mayor intensidad en Europa. "Va a terminar arruinando las ideas liberales en el altar de la imbecilidad", dijo en uno de sus editoriales radiales.

"Ahora se nos roba con el dolar devaluado", se le ocurrió decir al No era la primera vez que aludía periodista por la onda de LS5 Rivadavia y eso sacó de las casillas del todo a Milel, que contraatacó como acostumbra reposteando mensajes agresivos de militantes libertarios virtuales que en este caso venían acompañados por videos en los que se veia a Longobardi haciendo análisis políticos hacia adelante que el simple paso del tiempo terminaban desmintiendo. "Fracasado pifiador serial chanta", arremetió el Presidente, quien también lo rotuló de "idiota" y de "dinosaurio".

El lenguaje virtual de los libertarios suele ser soez, con insultos continuos, mediante una jerga atrevida y desafiante similar a la que utilizaban los operadores K en las redes, lo cual no deja de ser una paradoja. Nicolás Márquez, autor con Marcelo Duclos del libro Milei: la revolución que no vieron venir, como activo participante de la red X también sumó a la causa al echarle en cara la entrevista que en 1995, junto a Daniel Hadad, le hizo al exalmirante Emilio Eduardo Massera. "Reportaje obediente, sumiso, complaciente y elogioso" es lo que puso y parece un texto escrito por algún integrante radicalizado de La Cámpora, aun cuando Márquez se encuentra en las antipodas ideológicas de esa organización politica.

Entresus prioridades, los equipos de comunicación de los gobiernos siempre han tenido muy en cuenta los programas de la primera mañana radial. Desde las épocas de oro de Bernardo Neustadt y Magdalena Ruiz Guiñazu saben que conductores con tanta personalidad y predicamento influyen con sus muy encendidos puntos de vista a sus enormes audiencias y suelen bastonear desde muy temprano con su personal impronta temas de gran incomodidad para los gobiernos cuyos segmentos más significativos en muchos casos la TV después reproduce durante todo el día.

Ahora mismo, Marcelo Longobardiestá en un momento de expansion en sus redes sociales y multiplicasuprédica por X, Instagramyhasta TikTok. Luego de su accidentado paso por la CNN, el periodista insistirá con nuevas entrevistas, pero a través de YouTube. La última vez que entrevistoa Milei fue al dia siguiente de su triunfo en las elecciones.

# domingo\_28/07



# NICOLÁS MADURO POR JUAN COLOMBATO

Hoy puede ser un dia histórico en la región. La continuidad de Nicolás Maduro en el poder se jugará en unas elecciones a las que, por primera vez, el régimen chavista llega con pronósticos muy desfavorables. El chavismo se juega su supervivencia. •

# Las más leídas -

POR LOS SUSCRIPTORES DE LANACION.COM

- 1. JJ.OO., el primer ministro ultraderechista de Hungria fustigó la ceremonia
- 2. Argentina logró un triunfo ante Irak que descomprime y genera ilusión
- 3. YPF contrató a una consultora para la elección de una inversión millonaria.
- 4. Juegos, en vivo: la jornada de superacción del sábado 27 de julio en París
- 5. Yuvito, porque no es bueno que Milei esté solo, por Carlos M. Reymundo Roberts
- 6. Se perdió el rastro de una madre cordobesa y sus dos hijos
- 7. Internas, "tuits infelices" y el inicio de una rebelión en la granja libertaria
- 8. Milei se reunió en secreto con empresarios en Francia
- 9. Murió Ana Herrán, funcionaria de Kicillof y esposa de Carlos Castagneto
- 10. JJ.00., piden disculpas a Seúl por la confusión con Corea del Norte

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Guillermo Idiart www.lanacion.com/muado @LNmundo Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

Hoy, comicios | EXPECTATIVA EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

# Venezuela define su futuro en una elección que podría marcar el fin del chavismo

El opositor González Urrutia, impulsado por Corina Machado y amplio favorito en las encuestas, busca derrotar a Maduro y terminar con 25 años de revolución bolivariana

Viene de tapa

Más de 20 millones de ciudadanos en Venezuela y otros 69.221 en el exterior están habilitados para votar en unos comicios que muchos consideran la última oportunidad real para un cambio. Es más: del resultado depende la decisión jóvenes y familias que solo permanecerán en el país caribeño si el chavismo llegara a su fin, tras 25 años en el poder.

González Urrutia podria superar el 55% de los votos, según las consultoras, contra el 24,6% del actual mandatario. Pero aqui crece la incertidumbre sobre la posibilidad de que el oficialismo no reconozca una eventual derrota o, inclusive, que recurra al fraude para forzar un triunfo.

Aun así, la mayoría que apoya a la oposición mantiene la esperanza de que esta vez si se pueda patear el tablero para dar vuelta la pagina de la debacle económica, de un sistema de salud paupérrimo y de una crisis humanitaria que expulsó a cerca de ocho millones de ciudadanos.

En Venezuela, más de la mitad de los hogares se ubican bajo lineas de pobreza multidimensional y 14,2 miliones experimentan necesidades de asistencia críticas, mientras que los sistemas de salud pública perdieron más del 70% de su capacidad, de acuerdo a los datos de la organización HumVenezuela. Las urnas aparecen, además, como una salida de escape al autoritarismo de un gobierno que, durante la campaña, detuvo a más de 70 opositores y bloqueó cerca de 60 medios de comunicación disidentes.

"Sabemos que el 28 de julio puede ser la última oportunidad de reencontrar à nuestras familias y estaremos en las calles votando y defendiendo nuestro voto para hacerlo posíble", expresó Machado en una publicación en X. El mensaje de reunificación familiar adoptado por la excliputada caló fuerte en la pobiación venezolana y es una de las razones que explican el fenómeno de su popularidad, a tal punto que Maduro, que durante años negó el éxodo masivo de cludadanos. también buscó captar votos con la promesa de hacer regresar a los millones de venezolanos que fueron recibidos por países de América Latina y Europa.

El clima de expectativa para que los expulsados puedan volver se respira en las calles. "Desde 1967 que vivo acá en Caracas bajo gobiernos de robo, robo y robo, que lo único que hacen es hacerle mal a la población. Esta es la última chance. Si no entregan el poder Universidad Central. ahora, ya quién sabe cuándo se va a presentar una oportunidad tan grande", expresa a LA NACION Antonio Granja, de 66 años, que espera

el regreso de parte de su familia. "Si Impiden que gane la oposición con un fraude, ya no habrá futuro para mi, ni para mis hijos y quien sabe si hasta para los nictos", agrega este trabajador del Mercado Municipal de Chacao.

Su sobrina migró a la Argentina hace tres años y reside en la ciudad de Buenos Aires, donde trabaja como peluquera. "Le va muy bien y le gusta mucho estar alli, pero quiere volver si esto cambia porque este país es hermoso", dice Granja, que se indigna al explicar a este medio cómo han tenido que cerrar decenas de comercios en su barrio por la crisis económica.

"Parece que por fin la gente irá a votar por el cambio porque ya no se puede más", resume Germán, propietario de una carniceria de La Castellana, La ilusión de los ciudadanos que se oponen al gobierno es que el país se normalice y puedan vivir en plena democracia.

"Es cierto que es una excelente oportunidad la que se ha abierto. una inmensa ventana de pura esperanza de muchos venezolanos en todo el mundo. El viejo mapa y el nuevo mapa con la diáspora están esperanzados", plantea a LA NACION el sociólogo Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana. "Hay un interes en democratizar el país, mucha gente queantes apoyaba al gobierno y hoy confirma que le ha hecho mucho daño a este país y ya decidió decir basta", senala.

# Esperanza

La fe en que hoy cambie el futuro de Venezuela va más allá de un deseo: hay quienes definirán sus planes de vida en base al resultado. Un estudio de la consultora Delphos, publicado en abril, mostró que aproximadamente una cuarta parte de la población está pensando en emigrar si el gobierno de Maduro se mantiene en el poder. mientras que el 47% de ese total solo se quedaria en el país si triunfa la oposición.

Esta sensación es aún más fuerte en los jóvenes, que ven sus posibilidades de progreso cada vez más diluidas. "Todos estamos en la misma posición. Es el momento de salir de esta dictadura. Si no ganamos, nos vamos. Tengo varios familiares afuera que se han ido por la misma situación. En esta elección, está en juego mi libertad", explica a LA NACION Mariana, oriunda del estado de Falcón, que se mudó a Caracas para estudiar Relaciones Internacionales en la

Presente en el cierre de campaña del jueves de la dupla opositora en Las Mercedes, Ines, amiga de Mariana de la facultad, cuenta que este

### LOS PRINCIPALES CANDIDATOS

### De chofer a presidente

Nacido en Caracas, en sus comienzos laborales Maduro fue chofer de colectivo y más tarde dirigente sindical. Trasvolcarse a la política, fue canciller y vicepresidente del gobierno de Hugo Chávez.

### Manejo electoral

Llegó a la presidencia en 2013, después de la muerte de su mentor, y fue reelegido en 2018 en una votación que la oposición y muchos países consideraron fraudulenta.

# Deriva autoritaria

Durante su gestión acentuó la deriva autoritaria de los últimos años de Hugo Chávez.

# Nicolás Maduro

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)

Reemplazante El exclipiomático de 74 años fue nombrado candidato de la coalición opositora después de que el chavismo inhabilitara a la ganadora de las internas, María Corina Machado.

### Ventaja en los sondeos

Las consultoras independientes lo situan ampliamente al frente en las encuestas. Delphos, entre otras, le atribuye el 52% de intención de voto, contra el 24% de Maduro.

# Contacto argentino

Gonzalez Urrutia fue embajadoren la Argentina entre 1999 y 2002, al comienzo de la era chavista en Venezuela.

# Edmundo González

MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA (MUD)



domingo cumple 22 años y que el unico regalo que espera es la victoria de González Urrutia. "Si no, voy a tener que irme. Tengo una prima en la Argentina, creo que me iria para allá con ella", afirma.

Sus padres la motivan a dejar el país ante un triunfo oficialista. "Saben que afuera hay una vida mejor", explica. Y agrega: "Yo me veo trabajando en organismos internacionales, en organizaciones que estén dedicadas a lo social. Acá, no puedo".

"En la medida en que las circunstancias que han provocado ya la salida de casi 8 millones de

personas no cambien, la gente va a seguir saliendo, y con mayor fuerza ahora, porque esto se interpreta como la última carta por parte de muchos", puntualiza a LA NACION en conversación telefónica la socióloga Ligia Bolivar, presidente de AlertaVenezuela.

"La salida seria gradual, por supuesto, pero el hecho de que haya un número tan significativo de personas que dicen que quieren irse si Maduro se perpetúa en el poder,es una tendencia que no es descartable", analiza la especialista.

El resultado electoral mantiene en alerta a la región, ante una

posible nueva oleada migratoria. En 2023, más de medio millón de ciudadanos cruzaron la peligrosa selva del Darién, en su mayoría migrantes venezolanos, según cifras oficiales, rumbo a Estados Unidos.

"Si la situación mejora [en Venezuela], es de deducir que mucha menos gente va a querer aventurarse en ese riesgo de tránsito por la selva", declaró en una conferencia de prensa el recientemente electo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que tlene entre sus planes de gobierno cerrar pasos del Darién para impedir la entrada masiva de desplazados.

"Si la situación política empeora, que es otro escenario, preparémonos porque yo si creo que eso va a aumentar", advirtió.

Un planteo similar hace Roselis Diaz, una abogada de 24 años que junto a otros dos colegas, Jéssica Rengifo y Sebastián Zabaleta, participó de la caravana opositora que invadió las calles en las últimas horas. "Sin duda creo que si las elecciones no se dan de la manera en que todos esperamos que se den, porque ya sabemos que gana Edmundo y que si no es así es porque hay fraude, va a haber una oleada grande y va a ser un problema regional",

Ella integrará ese grupo forzado a migrar en caso de que Maduro resulteganador. "Yo trabajo en temas de derechos humanos. Me quedaría para una construcción democrática, perosi sigue este gobierno, soy más útil afuera para visibilizar lo que pase acá, donde se quedan con fraude, donde hay represion, donde hay una invisibilización absoluta de lo que pasa, donde te criminalizan", señala a LA NACION.

Mariarlin Vegas, de 50 años, es madre de dos hijas de 25 y 28 años. La mayor, Joaly Ramírez, es una enfermera que cobra un sueldo mínimo y trabaja bajo malas condiciones en un sistema de salud colapsado.

"Es dificil como madre, pero amerita que, si no ganamos, se vayan. Yo no quiero eso, no quiero que se vayan. Y haré lo imposible para que eso no suceda", confiesa a este medio, mientras observa la gran cantidad de asistentes en la última convocatoria opositora. Y se entusiasma: "El pueblo despertó".

# Movilización

Al grito de "¡libertad, libertad, libertad!", jóvenes, adultos y familias enteras con miños salieron a la calle para dejar claro su apoyo a González Urrutia y Machado en el cierre de la campaña electorai.

"Los venezolanos en el mundo están defendiendo la democracia y buscan una salida a la profunda crisis que vive Venezuela en todos los planos: social, ambiental y de salud", sintetiza Páez. "El rechazo estan grande que yo creo que cualquier actor que quiera buriar este sentimiento va a encontrar mucha resistencia dentro y fuera para podertorcerel rumbo que la sociedad quiere darle al pais", remata el especialista.

Las cartas parecen estar echadas. Venezuela ya se ubica en ei centro de la escena mundial y, sobre todo, regional ante las cruciales elecciones que pueden cambiar el futuro de este país y las historias de vida de miles de ciudadanos que atan su destino al dictamen de las urnas.

# Hoy, comicios | EL FUTURO DEL PAÍS

# Gana Maduro o gana la oposición: ¿qué sigue para Venezuela?

De imponerse Urrutia habrá un giro plagado de dificultades, pero con la ilusión de un renacimiento democrático y económico; si el cambio se frustrara, podría haber más represión

EL HILO DEL MUNDO

Inés Capdevila

Viene de tapa

A los autócratas del siglo XXI les gustan las elecciones; los visten de líderes democráticos y los legitiman ante los ojos de algunos pocos adentroy afuera. Claro que el voto es solo por ellos o por algún otro candidato que apenas se les oponga. A fuerza de sangre, persecución y miedo, la Nicaragua de Daniel Ortega "perfeccionó" ese modelo en los últimos cin-

co años, afianzado antes por Cuba.

La Venezuela de Nicolás Maduro quiere seguir ese camino, pero hoy, más que nunca en 25 años de chavismo, tiene un problema que no tiene Ortega: una oposición unificada, experimentada, movilizada y determinada a que, esta vez, las elecciones funcionen y sean respetadas. El presidente venezolano trató de diezmarla y detenerla, pero no lo logró. Y Venezuela definirá con el voto si alcanza en su destino a Nicaragua o si se desvia para retomar la senda democrática, en un giro que afectará a millones de venezolanos dentro y fuera de su país y a toda América.

De llegar, ese giro será lento, sinuosoy hasta tal vez tormentoso, pero ilusionará a todo un país con el renacimiento democrático y económicoy con el reencuentro de cientos de miles de familias hoy separadas por la autocracia. De frustrarse el cambio, Venezuela ya conoce el camino que le espera; lo transitó, después de todo, en 2014 y 2017: más represión, más recesión, más corrupción, más éxodo. ¿Cuál será la dimensión del cambio o del hundimiento a partir del lunes? La respuesta se divide en, por lo menos, cuatro escenarios

### O La oposición alcanza la presidencia y empieza un reto incluso mayor

Las encuestas independientes hablan, al unisono, del triunfo de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, con ventajas que van de los seis puntos porcentuales a los 40. Mientras mayor sea un triunfo opositor, más dificil será para el chavismo esconderlo, como tantas otras veces trató y logró.

"El gobierno no va a querer reconocer, pero esta vez no van a poder imponerse si la victoria es contundente, Eilos [el chavismo] están preparados para las mentiritas, pero no para las mentirotas", vaticina, en diálogo con LA NACION, Javier Corrales, profesor de ciencia política en Amherst College, en Estados Unidos, y autor de varios libros sobre el chavismo.

Un triunfo indiscutido desataría tantos festejos como desafios. Y estos últimos serán inmediatos. El primero será evitar que la llegada al poder de la oposición desemboque en una presidencia vacia. Hoy todos los poderes del Estado están controlados por el chavismo, que los mantendría pese a haber perdido el Ejecutivo. Ante esa posibilidad, González y Machado se verian obligados, concuerdan especialistas y diplomáticos, a negociar con Maduro y sus funcionarios un trueque que molestará a muchos en la oposición; margen para gobernar



Maduro, en el cierre de campaña en Caracas

a cambio de una amnistía para los crimenes del chavismo

crimenes del chavismo. El segundo desafío, paralelo al primero, será desentrañar el verdadero peso de la herencia, un lastre que podría demandar décadas para mediry revertir. "Hoy el PBI venezolano es de alrededor de 100,000 millones de dólares, una cuarta parte de lo que era. Nuestra deuda llega a 160.000 millones de dólares y será muy dificil de reestructurar. El aparato público está desmantelado, no hay estadisticas, no hay capacidad de ejecutar proyectos y hay [en el ] chavismo] una gran animadversión hacia Machado, por lo que pueden bloquear todo", advierte el economista venezolano Orlando Ochoa. en diálogo con LA NACION.

Rescatar una economia que, entre 2013 y 2020, se redujo en un 75% será un reto urgente no solo para mejorar las crudas condiciones de vida de los venezolanos sino también para atraer a parte de los 7,7 millones de personas que abandonaron el país.

"Una gestión exitosa requerirá la concertación del financiamiento externo, la atracción de inversiones extranjeras y la recuperación de las instituciones" y, para ello, la oposición deberá "negociar con los gobiernos estatales y municipales, con la Asamblea nacional y otros entes, en manos chavistas", proyecta un informe de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de junio pasado.

Esa negociación, sin embargo, podria no ser exitosa. El chavismo tiene demasiado que perder.

# • Cambio, pero con una transición peligrosa

El cambiode mando en Venezuela es el 10 de enero de 2025; quedan más de 160 días de transición en los que, de ganar González Urrutia, oposición y chavismo tendrán que negociar el traspaso. Un antecedente regional indica que evitar las trampas y trabas durante ese período será tan dificil como impe-

dir el fraude en el día de votación. En agosto del año pasado, el diplomático Bernardo Arévalo y su movimiento Semilia sorprendieron a Guatemala y al continente al ganar unas elecciones que el oficialismo del entonces presidente Alejandro Giammattei, cuestionado por organismos internacionales y gobiernos regionales, no estaba dispuesto a perder. El mandatario se vio obligado a aceptar la derrota de la candidata cercana a él dias después de los comicios. Pero, en los cinco meses de transición, puso en marcha una verdadera trama de represión y ardides juridicos e institucionales para evitar que Arévalo asumiera. Estuvo cerca de lograrlo, hasta que se plantaron Estados Unidos y otros gobiernos.

El "escenario Arevalo" también está en la mente de quienes intentan imaginar las mil formas diferentes con las que el chavismo evitará abandonar la presidencia. Recursos no le faltan para un oficialismo que sabe que el costo de la derrota sobre sus negocios será altísimo.

"El Poder Judicial está instrumentalizado por Maduro. El Consejo Nacional Electoral menos garantias no podría dar. La Asamblea Nacional es roja rojita. El Poder Ciudadano [que comanda los órganos de control] está alineado. La boliburguesia y los grupos al margen de la ley, también. Y el presidente tiene un clientelismo muy particular con los 2000 generales de las Fuerzas Armadas, con una lógica de rentas y negocios que no están dispuestos a perder. Los poderes reales y los poderes fácticos están alineados? dice, en diálogo con LANACION, Ronal Rodriguez, director del Observatorio de Venezuela, de la colombiana Universidad del Rosario.

Así, después de un triunfo, la oposición se enfrentará a un dilema desgarrador. Negociar con ese ecosistema de poder, prebendas y negocios no será ni fácil ni digerible para ella. Pero más difícil será

eludir sus trampas y engaños en la transición si no lo hace.

FERNANDO VERGARA AP

# • ¿Una dictadura "más

amable"?

Como todo autócrata, Maduro tiene sus propias encuestas y ellas, obviamente, predicen un tercer mandato del presidente, elegido por escaso margen sobre Henrique Capriles en 2013 y reelegido en 2018, en unos comicios boicoteados por la oposición. Si esos sondeos y el sofisticado dispositivo con el que cuenta el chavismo para maquillar resultados electorales funcionan, Maduro y su Justicia Electoral pueden anunciar que el jefe de Estado tendrá un nuevo periodo presidencial.

Pocos, dentro o fuera de Venezuela, le creerán. Él está acostumbrado a la falta de credibilidad. Desde 2013 y antes hasta hoy, pocas o ninguna elección fue transparente y libre en Venezuela. Esta vez es el problema de la credibilidad es diferente.

"Cuando hay una energia como la que hay ahora y el gobierno da un resultado que no es el esperado, el impacto es grande", advierte Corrales.

Cuál será la expresión y la dimensión de ese impacto es una de las incógnitas ante un triunfo oficialista. Los venezolanos suelen descargar su frustración y furia, ante eleccionesamañadas en las calles. Lo hicieron en 2014, en 2016, en 2017; en ninguna de esas ocasiones, el régimen se contuvo y la represión derivó en cientos de muertos. Esa violencia indiscriminada neutralizó la voluntad de protesta de los venezolanos; pero hoy los sectores duros de la oposición están dispuestos a retomar las calles si Maduro se proclama ganador.

"La gran pregunta es si el aparato coercitivo del régimen sale a reprimir o no?", dice Corrales.

¿Por que habría de contenerse el aparato cuando lo que tiene que perder es tanto? Porque con la violencia, podría incluso perder más, sobre todo, una tenue primavera económica. "De ganar Maduro, continuará una actividad económica endeble, incapaz de mejorar de forma sostenida las condiciones de vida de la población", advierte el informe de la Academia de Ciencias Económica.

Más decadencia representa menos apoyo popular para Maduro, incluso entre los sectores que siempre le fueron fieles. Y hasta los dictadores necesitan saberse queridos "por el pueblo". Para evitar ese escenario, el presidente podría verse obligado a una "dictadura más aceptable, más amable", opina Ronal Rodríguez.

"En todo escenario posible, la negociación es imperioso. Y en este también. Maduro podría negociar una dictadura más aceptable, con menos violaciones a los derechos humanos, menos represión y más bienestar para los venezolanos", agrega Rodríguez.

¿Con quién negociaría eso y a cambio de qué? Con Estados Unidos, a cambio de no imponer más sanciones. Con Colombia y Brasil, a cambio de no cortar lazos.

Esos tres países son esenciales en el futuro de Venezuela una vez que sean contados los votos.

Colombia y Brasil comparten fronteras con Venezuela y sus presidentes coinciden en ideologia con Maduro. Ellos y Estados Unidos tienen otroobjetivo en mente: evitar nuevas oleadas migratorias, que impactan directamente en la política interna de cada país de la región. Más de 7,7 millones de venezolanos dejaron su país con el chavismo; 6,5 millones se instalaron en los vecinos latinoamericanos y las nuevas oleadas eligen cada vez más Estados Unidos.

"En plena campaña para las elecciones de noviembre Estados Unidos no puede permitirse que se abra otro frente. Ellos están más preocupados por los migrantes que por la democracia. Y para el resto de la región la dinámica migratoria es también fundamental", explica Ronal Rodríguez.

### O La pesadilla de la violencia extrema

Los tramos finales de la campaña en Caracas dejaron una señal tras otra de que el régimen está nervioso: arrestos de opositores, deportación de políticos y periodistas extranjeros, amenazas presidenciales de "baños de sangre. Esos incidentes de intimidación explícita también pueden ser indicadores de que el chavismo no está abierto ni a reconocer un triunfo opositor ni a ser un "régimen más amable".

Tal vez sean el mensaje Indirecto de un gobierno que está dispuesto a todo por el todo para mantener el poder aun cuando el clamor en la calle le exige cambiar. Y ese todo es la violencia extrema, una repetición magnificada de 2014 y 2017 si la calle responde con protestas al dictador enceguecido.

"Ante un nuevo mandato así, veriamos una represión muy fuerte; más corrupción porque Maduro va a necesitar pagar con prebendas el apoyo de muchos sectores y, por supuesto, más migración", advierte Corrales.

Una Venezuela de más violencia, decadencia y desazón. Una Venezuela en el camino de la dictadura total, como Nicaragua.

# Con menos aliados, Maduro se aferra a la lealtad de los militares

El líder chavista perdió respaldos y solo le quedan los de algunas autocracias

# Daniel Lozano

PARA LA NACION

CARACAS, - "¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las redes sociales, enrarecer el clima electoral y perturbar de manera orquestada la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la impecable ejecución del Plan República. A la FANB le asisten su mistica, ética y profesionalismo. ¡No podrán!", escribió en sus redes sociales el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y principal cabeza visible del generalato chavista.

Son precisamente los generales de Nicolás Maduro, tan numerosos como en toda la OTAN, quienes han amasado fortunas gracias a los negocios millonarios del que el presidente los ha hecho participes.

Pese a los llamados constantes de la oposición, la cúpula militar, principal baluarte del chavismo, aparece pétrea en torno a Maduro. Son los líderes de un bloque en el que también están presentes los principales organismos de inteligencia (el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar), la policia, la guerrilla colombiana y los paramilitares revolucionarios. El poder de fuego garantizado.

"La visión que hay es de un apoyo fundamental de la fuerza armada. pero hay matices. Se trata de la cúpula militar muy añejada en el poder, la corrupción y el crimen organizado. Lleva años alli, sobregirada. pero hay un dato importante: la mitad de los presos políticos son militares jóvenes. Además la oposición cuenta con el apoyo interno en las familias militares, al menos 60% según las encuestas. El apoyo interno, además de los militares, está basado en la represión y el nivel de control social y de miedo", dice a LA NACION Julio Borges, lider de Primero Justicia, exiliado hoy en España.

### Negocios

En el lado ciudadano, confirmado el desamor de las clases populares, los principales apoyos gubernamentales están en una clase económica que ha hecho grandes negocios gracias a su cercanía con el gobierno. En los barrios solo queda la arquitectura del poder comunal. que también recibe sus beneficios por mantener el apoyo.

El puño de hierro de los aliados internos se replica en el exterior. "Cuba es el gran aliado en cuanto alaparato de control y propaganda, así como en apoyo internacional. Rusia e Irán, para la estrategia de evadir las sanciones, y China, como

socio comercial", explica el historiador Armando Chaguaceda.

Sumando a Nicaragua en la región y a Corea del Norte, Turquía y Bielorrusia, quedaria conformado un gran bloque iliberal, que fue definitivo para derrotar a la oposición y a las democracias occidentales durante la crisis de 2019.

"Con los cubanos han construido su doctrina military de control interno, pero además La Habana provee la llegada a funcionarios internacionales donde ellos tienen influencia. Rusia también vende armas y desinformación. Pero la realidad es que las áreas se solapan, no es que uno sea un aliado económico y otro el militar. Por ejemplo, China, gran aliado comercial, también ha provisto al Ejércitodearmas. Elrán, que ha aportado especialistas para solventar averias en el sector petrolero, también ha entregado armas", dice Chaguaceda.

También se han puesto en entredicho las alianzas en la región. Bolivia y Honduras se mantienen firmes, México guarda silencio, mientras Chile no cede en sus criticas. Y Brasil ha llevado la voz cantante contra los mensajes de terror de Maduro.

Por el lado de Colombia, el presidente Gustavo Petro tiene sus propias cartas: la negociación con la guerrilla aliada del chavismo.

### LA MAQUINARIA CHAVISTA EN ELECCIONES

### Ventajismo

El régimen venezolano se ha hecho especialista en sacar ventajas, desde el comienzo de la campaña hasta el día mismo de los comicios, con una maquinaria bien aceitada de maniobras irregulares.

### Exclusiones

Su primer reflejo suele ser sacar del camino a sus rivales más peligrosos. Esta vez excluyó a la ganadora de las primarias opositoras, Maria Corina Machado, inhabilitada con un fallo judicial.

### Sin votos del exterior

Gracias a artificios burocráticos, solo 69.000 personas de ladiáspora venezolana fueron habilitadas para votar un numero irrisorio dentro de los cinco millones de personas en edad de hacerlo, mayoritariamente opositores.

### Propaganda

El chavismose lanza a campañas de propaganda desaforadas, tanto en la calle como en las plataformas y medios públicos. Y amenaza con mensajes belicistas como el "baño de sangre" que adelanto Maduro si gana la oposición.

### Control social

El chavismo confía en arrastrar votos con el control social de los millones de empleados públicos, beneficiarios de ayudas sociales y demás personas vinculadas al Estado, promoviendo el miedo a la pérdida de estos medios de vida.

### Colas y fiscales

En los colegios electorales de mayoria opositora el gobierno recurre a ralentizar las colas. la llamada "Operación Morrocoy', que también se utiliza en otros países. Al mismo tiempo, complica la incorporación de fiscales opositores.

### Corte de servicios

Entre otras armas está además el corte de los servicios públicos, incluidos electricidad e internet, para generar un clima de ansiedad social. así como incidentes e intimidación en zonas opositoras.

### Judicialización

El gobierno podría desconocer un resultado adverso y judicializar el proceso. También puede anunciar una victoria del oficialismo sin el debido desglose mesa por mesa que facilita la verificación.





El invierno está bueno con **LG ARTCOOL & LG DUALCOOL** 

# Hoy, comicios | DESAFÍO AL CHAVISMO

Catalogada en otras elecciones como una figura confrontativa, la dirigente opositora captó apoyos con posturas más conciliadoras

# Metamorfosis. Machado, del rol beligerante al cambio que la catapultó como líder

Texto Daniel Lozano Para LA NACION

CARACAS altan unas horas para el momento por el que lucho durante dos décadas. Maria Corina Machado (Caracas, 1967) recibe a LA NACION en su despacho, donde se respira una tranquilidad que pareciera imposible en medio de la tensión que inunda Venezuela. "La mujer de hierro", comocanta Reymar Perdomo, no solo es la lider de la causa democrática que podría torcerle el brazo a la topoderosa revolución bolivariana y que guio al país a un territorio desconocido. También es la elegida por el pueblo que más sufre, con quien se conectó emocionalmente para intentar sanar esa inmensa herida producida por la huida de casi ocho millones de venezolanos.

"Por fin llegó el gran día. Lo que está pasando en Venezuela trasciende más aliá de nuestras fronteras. Realmente para mí es la prioridad más grande que hay en el hemisferio occidental en este momento. Nadie creia que era posible", reflexiona la líder opositora, protagonista de una metamorfosis política e incluso personal.

La oposición democrática no habria llegado hasta hoy sin los recorridos multitudinarios protagonizados por Machado y sin la difusión que de ellos realizaron las mujeres y los hombres de la Venezuela profunda para superar el cerco mediático revolucionario.

"El martes en el estado de Zulia me liega una mujer con la bandera

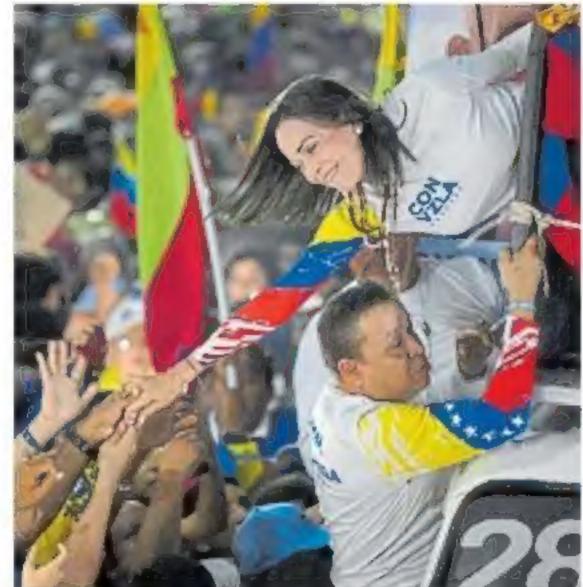

Machado, en el cierre de campaña en Caracas

así pegada y me aprieta. La veo liorando y llorando y le pregunto qué te pasa. Y me dice: Yo estoy contenta, porque yo sé que mi papa por fin va a regresar cuando tú ganes". Machado suspira, se toma unos segundos... "Yo misma me encuentro ante miles de personas, pero es una relación muy intima. Cada persona que me abraza, me dice, me agarra, me toca, me pone su rosario... Yo, que siempre fui una persona muy

cuidadosa de la dimensión privada, de la familia, al abrirme sus corazones nos nutrimos mutuamente. Es algo muy profundo", cuenta la lider opositora.

A las pocas voces que desde dentro de la oposición más colaborativa con el gobierno bolivariano, que acusaban a Machado de ser una radical y extremista, se las llevó el viento político.

"Machado desempeño duran-

te mucho tiempo el rol del 'policia malo de la oposición, su tendencia más beligerante y confrontadora. Esto generó una tensión, en diferentes momentos, con los sectores más moderados y conciliadores, obligando al conjunto del liderazgo de la oposición a tener decisiones intermedias. Ese rol le dio, por mucho tiempo, un espacio politico propio. Hay que incluir que en este papel debió endurecerse, para imponerse, en un contexto político hegemonizado por los hombres. En ese momento esos gestos radicales los necesitaba para demandar respeto", explica aLA NACION Rafael Uzcategui, director del Laboratorio de Paz.

Perosi algo destaca el núcleo más militante de la nueva mayoria opositora, tanalejada de los partidos tradicionales, es la firmeza que Machado mantuvo primero contra Hugo Chávez y, después, contra Maduro.

Uno de los intelectuales que la acompañaron en su travesía es Carlos Blanco, hoy en el exilio. "Muchos dirigentes valiosos se perdieron por no estar guiados por valores en medio de la tormenta; se perdieron en la niebla y no tuvieron brújula que los oriente. En otros casos, hay dirigentes que han carecido de sentido estratégico y se han perdido en las tácticas y las exigencias del día a día. María Corina no perdió el rumbo: cambio político, recuperación de la democracia y libertad", explica a LANAGON.

### Evolución

Másque metamorfosis, evolución. Así lo confirma el estratega Antonio Sola, el conocido "hacedor de presidentes", quien trabajó con Machado durante la primarias opositoras de 2012. "La clave es la gran revolución espiritual, encabezada por ella, del pueblo venezolano. Lo de mañana [por hoy] no es una elección, es mucho más profundo. Es un tema de liberación. Izquierda, derecha, nada de eso sirve, hay algo mucho más de fondo que tiene que ver con la espiritualidad", subraya a LA NACON.

Machado ya sorprendió durante la campaña electoral de las primarias, en las que venció con el 92,6% de los votos, extendiendo su universo ideológico hasta abarcar el campo opositor desde un centro liberal, más avanzado que la mayoria de sus compañeros en temas que provocan urticaria en los partidos clásicos, como son el matrámonio igualitario y el aborto en caso de violación.

"Creo que Corina entendió la importancia de tener un mensaje más moderado para incluir en su discurso a centro e izquierda. Venezuela históricamente nunca ha sido un país de derecha, acostumbrado a entender la importancia de la social-democracia, salud y educación con acceso público y gratuito. También entendió que la única opción que le quedaba a Venezuela era la vía electoral [tras años defendiendo la abstención]", señala la sociologa María Gabriela Trompetero.

Gabriela Trompetero.

"En mí opinión ella ahora se encuentra en un rol diferente, el de ser la principal líder de la oposición, y eso le demanda, por convicción o por estrategia, un discurso mucho más moderado, que les hable a diferentes auditorios, y que mantenga la conexión que ha logrado con los sectores populares. Creo que también ha sido influida por el intenso contacto con las comunidades que ha tenido en las últimas semanas, por el que ha aflorado también una dimensión que no habiamos visto antes: el de madre protectora. Creo que aprendió, maduró como política y desarrolló una intuición que le está ayudandoa tomar decisiones. Opino que la mujer impulsiva que conocimos quedó atrás y está emergiendo una nueva María Corina Machado", defiende Uzcátegul.

Desde el poder se insiste en relacionar a Machado con los "apellidos", se supone que la oligarquía clásica venezolana.

"Contra la idea de sus enemigos y adversarios que la acusaban de elitista, tiene una especial aptitud para relacionarse con los ciudadanos, especialmente los más afectados por la catástrofe social que ha significado el régimen de Maduro. La empatía que logró con el pueblo venezolano notiene precedentes en la Venezuela del siglo XX y del siglo XXI. Adquirió los rasgos de una heroina. La promesa de reunificar la familia se ha convertido en el tsunami emocional del pueblo venezolano", concluye Carlos Blanco. •

# La oposición denuncia una "ola represiva" del régimen

En las horas previas al inicio de la votación, hubo más detenciones arbitrarias y expulsión de veedores internacionales

### Lucía Sol Miguel ENVIADA ESPECIAL

CARACAS. El régimen de Nicolás Maduro reforzó ayer su operativo represor con nuevas deportaciones de figuras internacionales invitadas por la oposición como veedores de los comicios y varias detenciones arbitrarias, a menos de 24 horas del comienzo de las elecciones que podrían marcar el fin del gobierno chavista.

En la capital venezolana se percibe un clima que fluctúa entre nerviosismo e incertidumbre ante unos comicios en los que todas las encuestas independientes auguran la derrota del chavismo por una amplia mayoría frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia, pero persisten las dudas sobre cómo la tomaría el oficialismo si se concretara.

La arremetida chavista de las últimas horas tensionó aún más el final de una campaña electoral plagada de denuncias de ataques contra miembros de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y también fuertes acusaciones contra la prensa extranjera.

Vente Venezuela, el partido de la lider opositora Maria Corina Machado, alertó ayer sobre una oleada de persecución contradirigentes opositores en varios rincones del país y realizó un llamado a la comunidad internacional para atender a esta delicada situación.

En las 48 horas anteriores a los comicios, ocho lideres vinculados a la oposición fueron detenidos en los estados de Zulia, Yaracuy, Mériday Táchira, a lo que se sumaron por lo menos dos allanamientos a la casa de un dirigente de Carabobo y a la residencia de los familiares de un coordinador electoral en el municipio de Pampán.

"Fuerzas del régimen inician una ola de persecución y amedrentamiento contra líderes políticos en varios estados del país. Hacer política no es delito. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación y exigimos el cese de la persecución", escribió en un comunicado en su cuenta de X el comité de derechos humanos de Vente Venezuela.

A través de una declaración, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón rechazó "energicamente la continuidad de los actos de acoso y hostigamiento contra activistas sociales y dirigentes políticos en varios estados del país, entre ellos Lara, Delta Amacuro y Bolivar, así como en los Altos Mirandinos, durante la noche del viernes 26 de julio".

# "No tengan miedo"

A pesar de las estrategias de la "furia bolivariana", como la llama Maduro, por contener a los funcionarios relacionados con González Urrutia y Machado, los damnificados pidieron a la población que no la domine el miedo a la hora de la votación.

"Quiero ser muy responsable con esto que les voy a decir, Venezuela, sobre todo Carabobo. No tengan miedo. Jamás se detengan. Sean libres, esta lucha la hacemos por todos ustedes", dijo en un video en sus redes sociales Carlos Lozano, exdiputado de la Asamblea Nacional cuya vivienda también resultó allanada.

En un nuevo episodio que se su-

mó a las decenas de dirigentes y exmandatarios europeos y latinoamericanos que fueron deportados abruptamente anteayer desde el aeropuerto o que ni siquiera pudieron volar al país desde Panamá, elexdiputado español de Vox Victor González, que había ingresado a la capital venezolana la vispera, fue detenido ayer en el hotel donde se alojaba y expulsado del país.

El exlegislador compartió una serie de videos en los que se lo ve dentro del ascensor de su hotel, escoltado por miembros de la Guardia Nacional y luego en un auto en el que lo trasladaron hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas.

"El gobierno parece estar asustado. Todos estos atropellos demuestran el vicio de esta contienda electoral. Vamos a enfrentar un proceso electoral que ya no es una elección cualquiera: es una guerra entre el cambio y la continuidad", dijo a LA NACION el politólogo Rommer Ytriago.

Quien se pronunció respecto de eventuales incidentes de violencia en las elecciones fue el primer vicepresidente dei Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, que responsabilizó a la oposición

"La derecha amenaza, dice que se va a quedar en los centros electorales. Nosotros también, para verificar, acompañar a los votantes, presenciar el escrutinio, y se quedarán para asegurar la paz en todo el territorio nacional", indicó durante el Encuentro con Acompañantes Internacionales, que llegaron al país invitados por el oficialismo, en relación con los pedidos de Machado a sus votantes de que sufraguen temprano para poder permanecer y monitorear el proceso electoral desde los centros.

"Son ingenuos porque son arrogantes, que van a quedarse por el resultado que ellos obtengan, no el que dé el Consejo Nacional Electoral (CNE). A esta altura no nos amenaza nadie, todo el mundo vio el cierre de campaña, hay una gran firmeza para defender los resultados del 28 de julio", agregó el número dos del chavismo, antes de afirmar que "no capitularán" ante la oposición. •

# El intercambio de dinero oscuro con Venezuela que fue desapareciendo

La relación empezó con la venta de bonos soberanos argentinos con los que los chavistas hacían millonarias diferencias en dólares; las empresas que no terminaron bien con el régimen

Diego Cahot LA NACION

Hace 20 años, cuando Nestor Kirchner llegó al poder, había energía de sobra. Después de la crisis de 2001, la capacidad instalada sobraba para atender a los usuarios, sean domiciliarios, industriales o comerciales. Pero el congelamiento de tarifas y la reactivación generaron un combo, del que aún no se pudo salir. que generó la necesidad de importar combustibles. Aquella solución trajo consigo muchos negocios mi-Llonarios. Fue el inicio formal de la relación comercial carnal, millonaria, oscura y corrupta que tuvo la Argentina con Venezuela. Dos décadas después, casi ya no hay intercambio con el país que hoy va a elecciones.

Gran parte de aquel entramado transitó directamente por los escritorios de los burócratas del régimen de Hugo Chávez y del primer kirchnerismo que conducia el fallecido expresidente. Jamás hubo una relación comercial genuina, apenas un grupo de venezolanos y argentinos frotándose las manos al calor de los dólares del petróleo. Un club de amigos que se hicieron millonarios, muy lejos de generar un intercambio comercial estable. No se abrieron mercados; se llenaron cuentas personales.

En medio de ese desparramo de billetes hubo, claro está, muchos ganadores. Pero también perdedores que cayeron en esa red de intereses y jamás pudieron salir. Las empresas lácteas Sancor y La Serenisima fueron dos de las que confiaron en aquella relación patrocinada por el kirchnerismo. Le vendieron millones de dólares mientras el petróleo pagaba la factura. Ese tiempo pasó y Sancor empezó con sus primeros problemas de caja cuando los venezolanos dejaron de pagar. La Serenisima llegó a expandir su capacidad instalada para producir leche en polvo con la idea de vender al país de Chávez. Fue víctima del entusiasmo y padeció la falta de pago.

Cresta Roja, la productora de carne avicola, no paraba de vender a Venezuela, al punto que aumentó su planta de empleados aunque

jamás se tecnifico. Los pagos de Venezuela se cortaron y la empresa no retomó aquella senda de crecimiento. De hecho, terminó en una quiebra, una venta y en una cooperativa. Un gigante de la industria, el Grupo Pescarmona, con su empresa Impsa, también fue victima, mientras que la multinacional Techint, que tenía una planta en ese país, Sidor, fue expropiado aunque después indemnizado por el chavismo. Según confesaron ejecutivos del grupo industrial que maneja Paolo Rocca en la causa cuadernos, tuvieron que pagar un millón de dólares de coima a funcionarios argentinos en sórdidos sótanos para que terciaran ante los venezolanos y les dejen repatriar algunos de sus hombres, que estaban en Caracas. La Justicia creyó esa explicación. Un millón de dólares era un vuelto ante los movimientos de dinero oscuro.

risas caribeñas fueron relatados por Claudio Uberti cuando declaró como arrepentido en la causa cuadernos. Erael encargado de coordinar la relación paralela con Chávez junto al exministro Julio De Vido y su secretario José María Olazagasti, los tres procesados en esa causa que espera el inicio del juicio oral.

El origen de la relación bilateral fue en 2004, con una visita de funcionarios argentinos a Venezuela donde se firmó un el primer acuerdo entre los dos países. El Palacio de Miraflores fue la escenografia. Poco tiempo después, Ali Rodríguez, poderoso ministro de Energia venezolano, viajó a Buenos Aires. De Vido le encargó a Uberti, que manejaba el Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), que atendiera y acompañara a la delegación.

Ya se conocian. Alguna vez, Uberti contó que en uno de los primeros encuentros le entregó a Chávez una versión de bolsillo de la Constitución bolivariana. En el momento que se la dio le hizo un chiste. Al comandante le dio gracia aquella humorada y le preguntó quién era. Desde entonces, lo llamó por su nombre, Claudio.

En 2005 empezó la relación comercial millonaria. El 9 de agosto se encontraron los presidentes. Uberti contó que escuchó un pedido que le hizo Kirchner al entonces ministro de Economia, Roberto Lavagna. "Explicale a Chávez cómo es la ayuda financiera que necesitamos", le dijo. Le pidieron que suscriba 500 millones de dólares en bonos.

En diciembre de 2005, Uberti volvio a Caracas, esta vez como coordinador de la agenda del secretario de Energia, Cristian Folgar, especialmente en todo lo que tuviera que ver con Pdvsa. El comandante los recibió. "Fue una reunión de tres horas", dijo el exfuncionario. En medio de aquella charla, preguntó: "¿Todavia necesitan los 500 millones de dólares?". Uberti intentó comunicarse con Kirchner. Lo hizo a través de su secretario, Daniel Muñoz, "Pedazo de pelotudo, decile a ese que los mande inmediatamente", le contesto el presidente. Fue el inicio de la operación Boden 2012, de la que Aquellos días millonarios de son- Venezuela suscribió 1800 millones de dólares.

> La relación se inició en 2004, con un viaje de funcionarios argentinos a Caracas

Corría julio de 2006 y el ministro de Economía de Venezuela, Nelson Merentes, estaba en Buenos Aires. "Inmediatamente [por pedido de De Vidol lo ubiqué al ministro. Me dijo que ya debia salir hacia el aeropuerto, pues iba de regreso a su país en vuelo comercial", conto tiempo después Uberti en sede judicial. El titular del Occovi lo llevó a Ezeiza: "Durante el viaje. Merentes medio una serie de explicaciones técnicas (que no entendi]sobre lobien que les estaba yendo con los bonos argentinos". Luego, el chavista sacó una tira de impresión y le dijo: "Acá están las ganancias, preguntales a tus superiores cómo les hacemos llegar su parte".

La operación era sencilla: llevaban los bonos, los vendian en el mercado a preciolibrey luego, gracias a los oficios de los funcionarios, conseguian comprar dolares en el mercado venezolano a preciooficial. La diferencia era importante ya que la brecha entre cotizaciones era muy amplia.

Uberti volvió de Ezeiza con aquel recado y se lo comentó a De Vido. "Hablalo con el malo", le contesto el ministroen referencia al presidente. Cuando Kirchner se enteró de aquella propuesta, se interesó. Te vas urgenteaCaracasconAlfredoyqueMerentes te explique bien la operación", le dijo. Alfredo era Mc Laughlin, entonces secretario de Finanzas.

Volaron a Venezuela en un avión contratado por el gobierno. Al otro dia los atendió el ministro venezolano para explicarles cómo era la bicicleta con los bonos. Volvieron y Kirchner llamó a Ubertí. "Deciles a tus amigos venezolanos que quiero la mitad de lo recaudado en billetes físicos en Buenos Aires", le ordenó según reconstruyó en una causa el propio extitular del Occovi.

En julio de 2006, Chávez regresó a Buenos Aires. Uberti, fiel a sus compromisos, fue a recibir la delegación en Ezciza. Era la madrugada y en medio de aquella noche le pasó al comandante el pedido de su jefe. El venezolano llamó a su ministro de Economia y le comento. Ya en el Sheraton. Uberti se reunió con Merentes. El hombre de los peajes se llevo un "imposible" de parte del venezolano y eso fue lo que le transmitió a Kirchner. "Pedazo de pelotudo, yo me encargo", lo regañó el presidente según conto el exfuncionario.

Poco después, el argentino volvió a Caracas. A pedido del Jefe de Estado debia encontrarse con Rafael Ramirez Carreño, ministro de Energia y Petróleo y presidente de Pdvsa. El petrolero le dijo que tenia Instrucciones para instrumentar la solicitud de Kirchner "del envio de dinero al sur" a través de Pdysa, "Serian 25 millones de dólares. Carreño me Indicó que todo se gestionaria a través de él o de Diego Uzcategui, y me dijo que si hablábamos por teléfono de esa gestión, deberiamos referirnos a la refinerial y eran los técnicos que venían a Buenos Aires a ver el tema de la refineria".

Dias después, Carreño llamó a Uberti y le dijo que llegaba a Buenos Aires un avión de Pdvsa con Il "tecnicos". El funcionario interpre-

tó que eran Il miliones de dólares. El exhombre de los peajes reconoció en sede Judicial que ya sabía cómo hacer con el dinero que recolectaba. Si era "poco", el lugar era el despacho de la Casa Rosada; si era "mucho", al departamento familiar en Recoleta, y si era "muchisimo", a la quinta de Olivos.

Esa noche, Ubertí y José Maria Olazagasti esperaron en la zona militar que en ese momento tenía del aeropuerto porteño sobre la Costanera. Tenían la instrucción de coordinar todo con Muñoz. Olazagasti se encargó de los trámites y control para que los viajeros pudieran pasar hacia el sector de llegadas de aquella terminal. Uberti recordó que Uzcategui separó tres o cuatro valijas: "Estas son tuyas", dice Uberti que le dijo, y le confirmó la cantidad de "técnicos" que le había adelantado Carreño.

Uberti noabriolas valijas y se limitóa liamara Muñoz. "Yo solo cargué en el auto esas tres o cuatro valijas". Poco después se encontró con Muñoz en el departamento de Recoleta, en Juncal y Uruguay, y se limitó a acercarlas al ascensor.

En abril de 2007 hubo una cumbre de presidentes en la Isla Margarita. Néstor Kirchner estaba ahí; Uberti, también. Una noche, el presidente llamó a su funcionario y le pidió que aprovechara la oportunidad para exigir que cargaran en el avión presidencial el resto del dinero por "la operación". Carreño le contestó que era imposible. Once meses después, Uberti renunció y el destino de los "14 técnicos" que nunca llegaron pasó a ser una incógnita. Nadie suposi la "refineria" quedò totalmente arreglada. O pagada,

"La relacion comercial entre la Argentina y Venezuela estuvo en este siglo fuertemente influida por la política. En los años de Chávez/Kirchner, la Argentina tenia en Venezuela a uno de sus principales mercados, con una evolución marcada en la segunda década del siglo XXI (llegó a mas de 2000 millones de dólares de exportaciones), mientras que, luego, primero por la crisis de Venezuela y después porque el vínculo político se debilitó, el comercio bilateral fue cayendo hasta niveles bajisimos", dice Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales.

Así fue. En 2003, cuando asumió Kirchner, las exportaciones a Venezuela eran US\$139 millones y en 2013, año récord, flegaron a US\$2295 millones. Ese año, murió Chávez. Y esa relación, política y no comercial, se desplomó. Este año, hasta junio, las ventas a ese pais sumaron US\$174 millones. Un subibaja lleno de dólares, corrupción y oscuridad. •





# Hoy, comicios | EL FRENTE DIPLOMÁTICO

# Lula, de aliado de Maduro al temor por el desenlace

El presidente pasó de ser un socio incondicional del chavismo a declararse "asustado" por lo que pueda pasar tras las elecciones

Marcelo Silva de Sousa PARA LA NACION

BRASILIA.- De un tono condescendiente y optimista a manifestar nerviosismo y "susto". El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, acompaña con preocupación el desenlace de las elecciones venezolanas, en las que Nicolás Maduro buscará su tercer mandato, desafiado por el opositor Edmundo González Urrutia.

Brasilia sigue con aprensión la posibilidad de irregularidades en la votación o que el candidato derrotado no reconozca el resultado, con consecuencias impredecibles. La inquietud del mandatario brasileño, histórico aliado del régimen chavista, quedó explicita a principios de esta semana. Lula reconoció estar "asustado" por los dichos del presidente de Venezuela de que podría haber un "baño de sangre" en caso de que la oposición venza.

La declaración de Lula marcó una distancia inédita de su par venezolano, con quien mantiene una relación de décadas. Maduro no se contuvo. "El que se asustó, que se tome una manzanilla", retrucó, sin mencionar a Lula. Además, atacó al sistema electoral brasileño, para lo que irónicamente tomó prestado el discurso de Jair Bolsonaro, adversario del actual líder brasileño.

"En Brasil no auditan ningún boletín de urna", disparó sin pruebas, repitiendo la acusación del presidente ultraderechista durante los comicios presidenciales de 2022, argumento que estimuló la invasión a las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero del año pasado.

El Tribunal Superior Electoral brasileño (TSE), que preveia participar como observador en Venezuela, desistió horas después de enviar técnicos oficiales para monitorear el proceso electoral.

"Debido a las falsas declaraciones contra las urnas electrónicas brasileñas, que al contrario de lo dicho por autoridades venezolanas son auditables y seguras, el tribunal no enviará técnicos para acompañar el pleito de ese país", rezó el comunicado dei TSE, firmado por su presi-



Luiz Inacio Lula da Silva
PRESIDENTE BRASILEÑO

denta, la jueza Carmen Lucia.

Pese a la baja del tribunal electoral, Lula tendrá sus ojos en el terreno a través del asesor en Asuntos Internacionales, Celso Amorim, quien llegó a Caracas el viernes.

Amorim, canciller de Lula durante sus dos primeros mandatos (2003-2010) y para muchos el canciller de facto en este tercer periodo, viajó sin previsión de encontrarse con los candidatos, para mantener reuniones con integrantes de ambas campañas y miembros de la comunidad internacional.

"Vamos a intentar aprovechar la amistad (con Maduro y el chavismo) para garantizar en la medida de lo posible, sin interferir en los resultados, que el proceso sea justo", confió a LA NACION un estrecho colaborador de Amorim. Fuentes cercanas al secretario de Asuntos Internacionales de la presidencia de Brasil dijeron que son permanentes las conversaciones con diplomáticos de Colombia, México, Noruega y Estados Unidos sobre el desenlace de las elecciones venezolanas.

# Preocupación

Lo que preocupa en Brasilia es la posibilidad de que eventuales sobresaltos de la contienda puedan derivar en episodios de violencia los días posteriores.

El gobierno brasileño reforzó la presencia en su frontera con Venezuela, y el director de la Policia Federal, Andrei Rodrigues, declaró a la prensa que existe una planificación para actuar allí si es necesario, con la hipótesis de un eventual aumento del flujo migratorio.

A esta nueva versión de Lula asustado, y que pidió a Maduro que respete los resultados del domingo, le antecedió otra que provocó criticas dentro y fuera de Brasil. "El endurecimiento de Lula llegó debido a la posibilidad de una guerra civil barajada por Maduro si es derrotado. O tomaba posición mostrando susto o su silencio sería cómplice y daría armas para sus enemigos internos", dijo a LA NACION Marco Antonio Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas.

Tras asumir su tercera presidencia en enero de 2023, Lula trabajó para reconstruir lazos con Maduro y normalizar las relaciones bilaterales. Le dio apoyo político y lo recibió con honras en Brasilia en mayo de 2023. Y en junio del año pasado, llego a calificar el concepto de democracia como "algo relativo", al ser cuestionado sobre la defensa del regimen chavista por parte de la izquierda brasileña.

Brasil apoyó también el acuerdo de Barbados entre el gobierno venezolano y la oposición, por el que Maduro se comprometió a organizar elecciones libres a cambio del levantamiento de sanciones comerciales. Pero las varias muestras de incumplimiento del acuerdo, como la inhabilitación de candidatos opositores y las dificultades para el voto desde el exterior, llevaron a un distanciamiento de Lula este año.

La diplomacia brasileña también se habia visto complicada por Venezuela a fines del año pasado cuando Maduro amenazó con movilizar tropas y anexar la región del Esequibo, en disputa con Guyana, que también tiene frontera con Brasil. La diplomacia brasileña ilamó a buscar una solución pacifica, aunque evitó condenar la agresión chavista.

Según el profesor de Relaciones Internacionales Roberto Goulart, de la Universidad Nacional de Brasilia, la hipótesis más temida en Brasil es el conflicto abierto en Venezuela después de la jornada electoral.

"El gobierno brasileño no tiene hoy tantos vinculos con el gobierno de Maduro como en la época de Hugo Chávez, cuando la agenda regional giraba en torno a la integración energética, entre otros puntos. Si hay indicios de una derrota para el oficialismo, Brasil no saldrá en defensa y Maduro quedará en serios problemas y aislado", señaló.

# Con un rol clave en el proceso electoral, EE.UU. pide prudencia

Washington esperará a tener "toda la información" antes de pronunciarse sobre los resultados

WASHINGTON – La reacción de Estados Unidos al resultado de las elecciones venezolanas será de las más esperadas. La Casa Blanca no se mantendrá indiferente al desenlace sea quien sea que resulte ganador entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia, favorito por amplio margen en las encuestas.

El Centro para América Latina Adrienne Arsht y el Instituto Jack D. Gordon de Politicas Públicas de la Universidad Internacional de Florida dijeron en un memorándum que Washington debe prepararse para tres escenarios. Uno es que Maduro sea declarado vencedor sin constancia de fraude; otro, que el lider chavista se proclame ganador pese a irregularidades; y, por último, que gane la oposición.

Declaraciones de funcionarios consultados al respecto sugieren que la Casa Blanca prefiere optar por la prudencia y no pronunciarse de antemano. "Queremos examinar toda la información" de las presidenciales y "entonces tomaremos una decisión", afirmó esta semana el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols.

"Novamos a apurarnos a juzgar", dijo Nichols ante el subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Y recordó para reforzar su argumento que la ley venezolana permite que el Consejo Nacional Electoral anuncie el resultado al día siguiente de los comicios y tendría plazo hasta el 2 de agosto para detallarlos.

Nichols consideró que las elecciones son "una oportunidad para un futuro mejor" en el país. "El parámetro claveserá la participación. Las encuestas indican una ventaja clara de la oposición. Esperamos que le irá bien si sus votantes consiguen sufragar", señaló.

Lo mismo dijeron dos altos funcionarios norteamericanos que hablaron a condición de anonimato, al explicar que era importante esperary ver qué pasa antes de discutir cualquier repercusión.

La comunidad internacional no debe emitir ningún juicio sobre el proceso electoral hasta que haya resultados, dijo un funcionario, y agregóque Estados Unidos observa de cerca si el gobierno activa alguna estrategia de última hora para socavar el proceso democrático.

La Casa Blanca está particularmente preocupada ante la posibilidad de que Maduro pueda reclamar la victoria sin resultados verificables, dijo la misma fuente, y agregó que el chavismo es consciente de que su futuro político está ligado a la legitimidad de la votación. "Estados Unidos no prejuzgará el resultado de estas elecciones", pero es "vital que reflejen la verdadera voz del electorado, libre de manipulación y coerción", afirmó la fuente.

Otro funcionario dijo que si Maduro perdiera—y aceptara la derrota— es probable que surjan negociaciones sobre una transición de poder, pero agregó que esas conversaciones aún no han sucedido. Las conversaciones podrían incluir temas como amnistias, garantías para quienes dejen el cargo y el establecimiento de comisiones de la verdad.

# Sanciones

La otrora quinta economia más rica de América Latina sufre una profunda crisis que empujó a 7,7 millones de venezolanos al extranjero, según la ONU. Una parte de ellos fueron a Estados Unidos, que no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019.

Eseaño el gobierno del entonces presidente Donald Trump impuso al país caribeño una batería de sanciones -incluido un embargo al petróleo y al gas- para intentar provocar la caida de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas.

Su sucesor, Joe Biden, optó por una politica más aperturista y reanudó el diálogo con Caracas, lo cual permitió sentar las bases para estas elecciones. Llegó incluso a levantar parcialmente algunas sanciones, que restableció al ver que Maduro incumplia la hoja de ruta electoral y detenía a opositores. •

The New York Times y agencia AFP

# Ayudanos a encontrarlos



HERRERA
Hoy tierte 19 años y se perdió el 29,09/2008



SOSA
Hoy tiene 12 allos y se perdió el 21/12/2015



GUADALUPE BELEN
LUCERO CIALONE
Hoy tiene 8 años y se perdió el 14/06/2021



LUCAS
BOLOTTI
Noy tiene 28 allos y se perdió el 19/07/2017









# Israel acusó a Hezbollah por un ataque en el Golán: 12 muertos

ESCALADA. Netanyahu responsabilizó al grupo libanés por el bombardeo en un campo de fútbol y advirtió que "pagará un precio muy alto"; muchas víctimas eran adolescentes



Soldados y socorristas asisten a heridos por el ataque en Majdal Shams, en los Altos del Golán

JALAA MAREY AFP

JERUSALÉN.- En el ataque más mortifero contra civiles en Israel desde el pasado 7 de octubre, según lo definió el Ejército, por lo menos 12 personas, entre ellas varios menores, murieron ayer en un bombardeo atribuido a Hezbollah contra un campo de fútbol en Majdal Shams, Altos del Golán, ocupados por Israel, en medio de una escalada de fuego entre Israel y grupos armados en el Libano.

En una comunicación con el lider de la comunidad drusa en Israel, el primer ministro israeli, Benjamin Netanyahu, que decidió adelantar su regreso desde Estados Unidos. advirtió al grupo terrorista libanés por el ataque. "Hezboliah pagará un precio muy alto, como el que no ha pagado hasta ahora", dijo.

La acción, que amenaza dar un giro brutal a la guerra en Medio Oriente, desató la ira de todo el gobierno de Israel. "Se superaron los limites", dijo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yisrael

Katz. Aunque Hezbollah-el grupo que opera en el Libano respaldado por Iran-nego el ataque, el mínistro dijo que "cruzó todas las líneas rojas".

"Nos enfrentamos a una guerra total. Israel contará con el pleno apoyo de Estados Unidos y Europa. La respuesta [a Hezbollah] lo reflejara", advirtio Katz.

El presidente Javier Milei subió a la red X un mensaje de la Cancilleria con una "energica condena al cobarde ataque de Hezbollah".

"A pocos días del 30 aniversario del cruento ataque a la AMIA perpetrado por el mismo actor, Argentina reitera una vez más su más firme condena a toda forma de terrorismo", señaló el comunicado del Palacio San Martin.

Fue el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, quien definió el bombardeo como "el ataque más mortifero contra civiles israelies desde el 7 de octubre", cuando un comando de

Hamas atacó el sur de Israel desde la Franja de Gaza.

"Del análisis de los sistemas operativos de las FDI el lanzamiento del cohete contra la ciudad druso-israeli de Majdal Shams fue efectuado desde un área situada el norte de la ciudad de Shebaa, en el sur del Líbano. De acuerdo con informaciones de inteligencia confiables en poder de las FDI, detrás del ataque está Hezbollah", afirma el comunicado de las FDI.

Entre los fallecidos, la mayoría son menores y adolescentes de entre 10 y 20 años de edad, según Informó la Estrella de David Roja israelí (Magen David Adom) y publicó el diario The Jerusalem Post. Las decenas de personas heridas fueron trasladadas a centros sanitarios en ambulancias de la Magen David Adom y en helicópteros militares.

"Llegamos al campo de fútbol y vimos toda la destrucción y varias cosas ardiendo. Las víctimas estaban tendidas sobre el cesped. Fue

dificil", relató un socorrista de la Magen David Adom, Idan Avshalom. Hasta anoche, al menos nueve de los heridos estaban en estado critico.

Las FDI también señalaron a Hezbollah como responsable de ese bombardeo. Sin embargo, la organización islamista dijo que desmentia "categoricamente las acusaciones de varios medios de comunicación del enemigo sobre un ataque en Majda Shams", según el diario L'Oriente le Jour, "La Resistencia Islâmica no tiene nada que ver con el incidente", subrayó

Hezbollah e Israel intercambian disparos desde octubre, después de que el ataque de Hamas contra el sur de Israel desencadenara la guerra de Gaza, en la peor escalada desde 2006.

El ataque contra el campo de fútbol se produjo tras un ataque israeli en el Libano que mató a cuatro militantes pocas horas antes.

Dos fuentes de seguridad libanesas afirmaron que los cuatro combatientes muertos en el ataque israelí contra Kfarkila, en el sur del Libano, pertenecían a distintos grupos armados, al menos uno de ellos a Hezbollah.

El Ejército israelí dijo que sus aviones habian atacado una estructura militar perteneciente a al grupo terrorista libanés, tras identificar una célula militante que entraba en el edificio.

Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Dias (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexiono de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

### Bombardeo en Gaza

Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó que "30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas" ayer en un ataque de las FDI en Deir al-Balah, en el centro del enclave mediterráneo.

Según la misma fuente, "se trató de un ataque a un hospital de campaña" que se encuentra junto a "la escuela afectada".

Las FDI explicaron que habían atacado el complejo escolar porque alli "existia un centro de mando y control" de Hamas.

La agencia de protección civil de Gaza dijo que la escuela atacada albergaba a unas 4000 personas desplazadas que se habían refugiado alli. El número de muertos en Gaza aumento a 39.258, de ellos, 83 en las últimas 24 horas, según anunció el Ministerio de Salud gazati, controlado por Hamas. Los heridos son 90.589, según la misma fuente. •

Agencias Reuters, AP y AFP

Participaciones sociales

1318 8888

# SALUTACIONES

El Instituto Libre de Segunda Enseñanza, ILSE/UBA, felicita a FELIPE BAUTISTA KLIR por haber obtenido Medalla de Plata en la 65º Olimpiada Internacional de Matemática que tuvo lugar recientemente en el Reino Unido

Publique agui todos los dias de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito





# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Nicolás Balinotti

www.lanacion.com/politica @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion
politica@lanacion.com.ar

# La renovación de la Corte Suprema | CUENTA REGRESIVA EN EL SENADO



Javier Milei, Ariel Lijo y Cristina Kirchner

# El Gobierno empieza a negociar con el kirchnerismo para aprobar el pliego de Lijo

El viceministro de Justicia se reunirá esta semana con senadores de Unión por la Patria para garantizarse el aval al candidato que impulsa el Presidente para el máximo tribunal de justicia

# Hernán Cappiello

LA NACION

El Gobierno acelera para asegurarse una votación exitosa en el Senado y convertir al juez federal Ariel Lijo en nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia comenzará esta semana con una serie de encuentros del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, con senadores del kirchnerismo, los únicos que aún no fueron visitados oficialmente para conseguir su apoyo a uno de los candidatos que propuso el presidente Javier Milei.

"Uno por uno, poroteo por poroteo", es la consigna con la que Amerío recurre los pasillos del Senado con la convicción de que es posible conseguir la mayoría agravada de dos tercios de los senadores presentes para darle acuerdo al pliego de Lijo como nuevo juez de la Corte.

La idea que tienen en el Gobierno es que el phiego de Lijo "va a pasar" el examen del Senado, según los sondeos que ya se hicieron entre los senadores de Unión por la Patria, Pro, UCR y La Libertad Avanza. También dan por descontado el respaldo de los gobernadores, con influencia sobre las decisiones de los senadores. El Gobierno confia

en reunir los avales a pesar de las resistencias que ya expresaron la vicepresidenta Victoria Villarruel; el senador libertario Francisco Paoltroni; el jefe del bloque de senadores de Pro, Luis Juez (Córdoba), y su compañera de bancada, Carmen Álvarez Rivero, que también anunció que rechazará la postulación.

No tiene el Gobierno la misma convicción plena respecto del pliego del académico Manuel García-Mansilla. "Hay diferentes votos para los diferentes candidatos. Con Manuel estamos más justos", se sinceró ante LANACION una fuente del Gobierno que repasa los votos uno a uno.

La semana pasada hubo consultas de enviados del Gobierno, incluido el propio viceministro Amerio, para conversar con senadores del peronismo que aún no se habían pronunciado sobre las postulaciones. "Hemos avanzado bastante con algunos senadores que no habían expresado una definición", se ilusionó una fuente del Poder Ejecutivo.

Las resistencias a Lijo surgieron de sus antecedentes. También se cuestiona que el Gobierno haya enviado a dos candidatos hombres para la Cortey que no haya incluido a ninguna mujer. Sobre todo porque la vacante que apuntaria a cu-

brír con Lijo es la que dejó la jueza Elena Highton con su jubilación. En tanto, la vacante que aspira a ocupar con García-Mansilla no se produjo aún. Es la que dejará el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda el 31 de diciembre próximo, cuando cumpla 75 años.

El Gobierno reglamentó el viernes último en el Boletín Oficial cómodebe hacer un juez de la Corte si

# "Va a pasar", confían en el oficialismo tras las conversaciones con Pro, la UCR y el PJ

quiere permanecer en su cargo más allá de los 75 años. Puede solicitarlo al Ministerio de Justicia un año antes, acompañar sus antecedentes, su declaración jurada de bienes, un certificado del Consejo de la Magistratura sobre su conducta o pedidos de jury. Luego el Ministerio de Justicia publicará esa solicitud por cinco días para que se presenten objeciones o adhesiones, Si el Presidente lo aprueba, elevará la postulación al Senado para que se le dé un nuevo acuerdo. Si no logra ese acuerdo al

cumplir 75 años, se hará el concurso jueces cuyo para cubrir su vacante. No es lo que viados aún pasó en el caso de Maqueda, cuya de las vacan vacante se busca cubrir de manera y nacional. anticipada. "Vamos

Ante las objeciones que descuenta el Gobierno que surgirán por la cuestión de género, se analiza la posibilidad de ampliar la cantidad de jueces de la Cortey, de ese modo, que haya otros candidatos en juego, que pueden ser mujeres. Pero esto sería una segunda etapa, después de que se traten los pliegos de Lijo y García-Mansilla en el Senado.

La etapa de las impugnaciones y adhesiones en el Senado concluirá mañana. Lijo cosechó fuertisimos rechazos por cuestiones éticas. Garcia-Mansilla también, pero no solo por la cuestión de género, sino por sus posturas más conservadoras, su oposición a la interrupción legal del embarazo y al divorcio. Ahora se los notificará de esas objeciones y los candidatos pueden hacer un descargo.

Las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado de los dos candidatos propuestos por el Gobierno serán el 21 y el 28 de agosto próximo. Ambos deberán presentarse en la Cámara alta; Lijo, el 21, y García-Mansilla, el 28. La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), elevó una nota a la Secretaria Parlamentaria del Senado, que depende de la vicepresidenta Victoria Villarruel, notificándole las fechas en las que recibirá a los postulantes para que defiendan sus nominaciones.

Hasta ahora la colecta de votos estuvo a cargo del propio Lijo, que recibió y visitó a senadores y gobernadores de todo el arco político. Estuvo activo en esas gestiones el que fue el impulsor de la candidatura de Lijo ante Milei, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.

Lijo no habría habiado aún con el kirchnerismo. Cerca de Cristina Kirchner genera desconfianza desde que metió preso a Amado Boudou y realizó la investigación y elevación a juicio del caso Ciccone, que terminó con la condena del exvicepresidente.

Hasta ahora, el Gobierno novenia activando las conversaciones en el Congreso, pero entre los candidatos hay ahora una expectativa de que se dinamicen esas gestiones. Esta semana será clave para una definición y tener una idea de los votos minimos con los que cuenta cada uno.

Hay una carta más, en caso de que todo fracase. El Gobierno tiene en sus manos los pliegos de más de 130 jueces nacionales y federales, fiscales y defensores. Son vacantes que debe cubrir y los candidatos para hacerlo ya pasaron por los concursos del Consejo de la Magistratura, que elevó todas las ternas.

Ahora el presidente Milei debe elegir un candidato de la terna y elevarlo al Senado para que le dé acuerdo. La mayoría de los cargos de jueces ya fueron consensuados con los senadores, de modo de asegurarse que los que le interesan al Gobierno cuenten con votos suficientes, a cambio de que los gobernadores y senadores puedan colocar a sus favoritos en esa lista.

# Más vacantes

Pero una de las alternativas que se barajan en el Gobierno, en caso de que los números para los pliegos de Lijo y de García-Mansilla estén muy ajustados, es ampliar la negociación con los nombres de los 130 jueces cuyos pliegos deben ser enviados aún al Senado. Son la mitad de las vacantes de la Justicia federal y nacional.

"Vamos por partes. Primero están los pliegos de Lijo y de Garcia-Mansilla y luego de las 130 vacantes. Están en la negociación, se puede hablar, pero no ahora para no someternos de antemano a un sistema que puede convertirse en extorsivo. Por eso, no es parte de lo que se conversa en este momento. Será en otro momento", dijo una fuente del Gobierno.

En el caso de los gobernadores, siempre interesan las vacantes de jueces federales de su jurisdicción y también otros cargos que requieren mayorías calificadas y que se encuentran vacantes, como la Procuración General de la Nación y el defensor del Pueblo.

En el caso del aumento de miembros del máximo tribunal hay un proyecto en Diputados, que cuenta con la aprobación del Senado, que eleva a 15 el número de jueces.

Sin embargo, el Gobierno pretendería una Corte de nueve magistrados, cifra que impuso Carlos Menem y que fue reducida a los cinco actuales en los albores del kirchnerismo.

# La postulación del juez cosecha cada vez más impugnaciones

Colegios profesionales y legisladores advirtieron sobre "la falta de idoneidad" de Lijo para llegar a la Corte

Los cuestionamientos a la candidatura de Ariel Lijo se apilan en la Comision de Acuerdos del Senado. Esque los candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar un lugar en la Corte Suprema-eljuez federal Lijo y elacadémico Manuel Garcia-Mansillason sometidos al escrutimio publico desde el pasado martes, cuando, por el espacio de una semana, y dentro de la menciora da comisión, se abrió una ventana para recibir pronunciamientos a favor y en contra de ambos candidatos. El plazo vence el lunes que viene.

Y si bien tanto Lijo como Garcia-Mansilla recogen resistencias -especialmente por la ausencia de una mujer en la terna- los cuestionamientos más duros recaen sobre la figura del hombre de Comodoro Py: su "magra" formación académica, las dudas sobre su integridad moral paraocupar un cargo tam relevante y el comportamiento que mantuvo en causas sensibles son algunos de los puntos que se repiten en las impugnaciones que alzaron legisladores y entidades vinculadas al derecho, a las que tuvo acceso LA NACION.

El Colegio de Abogados de la Crudad.porejemplo,ensulmpugnacion sobre Lijo hace foco en las aptitudes que debe reunir cualquier candidato para ser un aspirante a ocupar un cargo tan relevante. "Quien pretenda ocupar un sitial en la Corte Suprema debe demostrar que posee una preparación excepcional", advierte la organización, antes de atribuirle a Lijo una muy baja estatura juridica para el ocupar el cargo.

Su produccion academica, señala el Colegio de Abogados porteño, es "magra", superficial, carece de "impactojundico" por estar confinada al terreno de lo "especulativo", contiene una redacción "poco clara" y no estáexenta de "desaciertos". Se trata, en suma, de una "produccion vieja, muy escasa y de pobre relieve cientifico".

"Es evidente que una persona con esta orfandad curricular y con una reputación tan severamente cuestionada dificilmente transmita a la sociedad la seguridad juridica y la transparencia que un cargo de tamaña envergadura exige", se lee en la impugnación que lleva la firma de Alberto Garay, director de la organización que, en cambio, arropócon elogios a Garcia-Mansilla, en respaldo de su candidatura: "Posee sobresaltentes méritos para poder integrar el mas alto tribunal", se subraya en el texto.

Sobre Lijo, cuya candidatura busca cubrir la vacante de Elena Highton de Nolasco, la carta señala: "El candidato a ese sitial no es mujer, ni se han expuesto razones de peso que pudieran eludir la posibilidad que aconseja el decreto", se lee en el texto. en alusión al decreto 222/2003, que promueve, entre otras pautas, que la conformación de la Corte refleje diversidad de género.

En una linea similar corre la impugnación de los diputados de la

Confection Civica, que también fleva la firmade la lider del espacio, Elisa Carno. Ademas de señalar su "magra" formación y su recorndo "opaco" y "poco notable", el escrito cuestiona el fundamento con el que el Ejecutivo motoriza la candidatura de Lijo (los años de antigüedad como juez federal de Lijo). "No se "asciende" a la Corte Suprema por "antigüedad", confrontan, yagregan: "La permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante".

El escrito recuerda la acción que la propia Carrió impulsó contra Lijo y su hermano Alfredo en tribunales por los delitos de asociación ilicita, lavado de dinero, cohecho, y trafico de influencias en 2018. En su denuncia, Carrio describe al juez como una pieza clave de un engranaje diseñado para ofrecer impunidad a funcionarios manchados de corrupcion. Por ello, en la impugnación que presentaron este viernes, los miembros de la CC ponen la lupa sobre el comportamiento que Lijo mantuvo en determinadas causas, como el caso Siemens -la empresa alemana fue acusada por el pago de sobornos a funcionarios del menemismo, algunos de los cuales eran allegados al juez Lijo- o el caso YPF -donde se investiga la connivencia entre la familio Kirchner y la familia Eskenazi para tomar el control de la empresa-. La principal experticia del juez Lijo -sinolaunica, señalan en su carta de rechazo Carrió y sus alfiles-es saber cómoactivar, silenciar o dormir una causa sensible

Cuestionan, además, el vinculo de Lijo con el cortesano Ricardo Lorenzetti, guien habria impulsado su candidatura dentro del oficialismo. Una de las más de 70 preguntas que los integrantes de la CC le formulan al juez en su escrito es, en efecto, si conoce a Lorenzetti.

Es que, cerrado este espacio para la recepción de impugnaciones y adhesiones, los candidatos tendrán un plazo de cuatro dias para contestar y defenderse de aquellas impugnacionesque la Comision de Acuerdos del Senado - presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro)- hava considerado válidas. Tras ello, los candidatos deberån defender sus postulaciones en las audiencias publicas.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) también sumó su rechazo a la candidatura de Lijo. La FACA fija la atencion en la densidad juridica que reclama la máxima magistratura, para afirmar: "Sin entrar en mayores detalles, se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en la sociedad por la forma. en que se ha comportado". Si señalaron que el expertise de Lijo es ajeno a la principal materia de la Corte. "Lijo es penalista y dicha materia no es propia de la Corte", dicen.

La organización Será Justicia presentó un extenso escrito que replica los cuestionamientos alzados contra-Lijo en mayo, cuando la organización que vela por el fortalecimiento Institucional le marcó al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, la "falta de idoneidad profesional y ética" del juez. • Federico González.

# Macri, entre el relanzamiento de Pro y su vínculo con el Presidente

Reaparecerá el jueves en un acto en el que promete definiciones

Matías Moreno

FOUNDAMENT.

Mauricio Macri se alista para reaparecer en momentos en que el presidente Javier Milei lidia con dos frentes de batalla. Uno, contra la incertidumbre que se instaló en los mercados por la decision oficial de postergar el levantamiento del cepo cambiario, y otra, contra las tensiones que agitan a la cupula del Gobierno por el reparto de poder interno, los ataques de trolls en redes o el armado electoral de 2025. A sabiendas de que Pro, el partido que creó hace mas de veinte años, se convirtió en el principal sostén del Presidente en el Congreso, Macri caviló en los ultimos dias para ajustar el tono del discurso con el que volverá al centro del ring el proximo jueves.

Ese dia el jefe de Pro encabezara por primera vez un acto partidano desde que asumio Milei. Finalmente, saldrá a escena en un salon privado del barrio de La Boca, el lugar que le sirvió de trampolin político, donde será el orador principal e intentará exhibir musculatura. Es que Macri no solo se mostrará rodeado de gobernadores, intendentes y representantes parlamentarias de Pro, sino que aspira a lograr un gran convocatoria de dirigentes amarillos, con más de 600 personas. Sus asesores comenzaron a cursar las invitaciones. Aseguran que Patricia Bulirich y Horacio Rodriguez Larreta, quienes se enfrentaron en las PASO de 2023 y ahora los une la distancia con Macri, no seran exclutdos.

En rigor, Macri pensaba hacer el mitin hace tiempo, cuando asumió formalmente como nuevo presidente de Pro-tuvo que hacerlo via Zoom en mayo-, pero debio postergar la presentación por las dificultades que enfrento Milei para lograr la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. Tras la aprobación de las reformas economicas de la administración de los libertarios. Macri se sintio liberado para ejecutar su hoja de ruta. Primero, en una acción coordinada con Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, presiono publicamente a la Casa Rosada por los fondos de coparticipación para la Ciudad. Luego, terminó de desplazar a Bulirich, ministra de Seguridad de Milei, de la estructura organica de Pro. Y, por ultimo, volverà al escenario para enviarles un mensaje a los altos mandos de La Libertad Avanza: no esta dispuesto a resignar su cuota de poder y entregarle a Milei las llaves de Pro. "Ya está cerrado el discurso. Vamos a revivir los principios de Pro, queremos recuperar la mistica", dicen los allegados al expresidente

A su vez, resta saber si explicitară su rechazo al pliego de Ariel Lijo, el controvertido juez que propuso Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. "No es buen candidato. Es una postulacion rara, muy cuestionada por agrupaciones muy respetadas, no lo considera para la Corte", dicen cerca del fundador de Pro.



Mauricio Macri, el viernes, en su visita a la Rural

Macri machaca con que su desafio es reconstruir a su partido tras el desgaste que sufrio por la feroz interna entre Bullrich y Larreta Ante el mesperado triunfo de Milei con sus diatribas contra "la casta", el expresidente sabe que lidia con un reto mayusculo; retener la mudanza de su electorado a las filas de los libertarios y preservar una identidad propia. Está claro que enarbolar las historicas banderas de su partido -el culto por la gestion, el respeto a la libertad de prensa y la mstitucionalidad- implica iniciar un lento camino de diferenciación de Milei. Sin embargo, Macri procura ser cauto. No quiere que, en su discurso partidario o en el raid mediatico que iniciara a partir del jueves, sus palabras se interpreten como un intento de esmerilar al Gobierno. Por esa razón, apostará a una posicion equidistante. Dirá que comparte el rumbo economico, la agenda de desregulación y la politica fiscal, pero insistirá en que la administración libertaria debeampliarse y mejorar su capacidad de gestión para implementar las ambiciosas reformas que impulsa Milei o que lograron el aval del Congreso.

"Las formas son discutibles, pero el fondo y en el plano de la economia va a seguir acompañando". remarcan quienes hablan con frecuencia con el jefe de Pro. En el entorno de Macri machacan con que falta método y musculo en el Gobierno de LLA para instrumentar las medidas. El expresidente repite ante propios y extraños que Milei deberia seducir a exdirigentes de Pro con experiencia en la gestión, como Guillermo Dietrich o Javier Iguacel, y reforzar al Gobierno, "No se dejan ayudar", dicen en el seno del macrismo. Notan que el lider de LLA o su mesa chica -Santiago Caputo, Karina Milei o Guillermo Francos- prefieren sumar aliados en el peronismo que profundizar el vinculo con Proyexplorar la chance de un acuerdo integral paraconformar una coalición electoral y de

gobierno a mediano o largo plazo. "Estan aplicando los métodos del kirchnerismo y no están armando una red de contención", dice uno de los jefes de Pro que dialogan con frecuencia con Macri. Al expresidente no solo le inquietan las maniobras de Caputo en la SIDE, sino la creciente influencia del asesor presidencial en áreas claves, como la Justicia o las telecomunicaciones. "La van a chocar", advierte uno de los altados de Macri en Pro.

El destrato que le propinan los altos mandos de Milei desconcierta a Macri, quien Insiste ante sus interlocutores en que no pretende desgastar al oficialismo para aumentar sus chances de volver al poder. Es más, sospecha que si la experiencia de Milei fracasa o naufraga su programa económico -a los asesores de Pro les inquieta la brecha cambiara y los obstáculos que enfrenta Luís Caputo para eliminar el cepo-, su fuerza política tambien saldrá daňada y pagará un alto costo en las urnas. Por ese motivo. Macri dirá en sus intervenciones publicas que procura que Milei tenga éxito en su mandato. "Haya o no acuerdo, Mauricio se tiene que diferenciar Se va a ubicar como un garante de la racionalidad", dice un exfuncionario de Cambiemos que acompaña al expresidente

Tras haber dejado exteriorizar su enojo por el despiante en la firma del Acta de Mayo en Tucuman, Macri siente que Milei y los suyos ensayaron un acercamiento para recomponer el vinculo. Quienes rodean al titular de Pro responsabilizana Caputo por el affaire en el acto en la Casa de la Independencia. Sin embargo, notaron que Milei síntió el golpe y buscó contener a Macri tras el episodio. De hecho, el Presidente le escribió una serie de chats para consensuar el relevo de Julio Garro en la Subsecretaria de Deportes y lo más relevante: autorizó a Toto Caputo para que le aumente los fondos que destina la Nación a la Caudad en materia de coparticipación. •

# Las reformas libertarias | LAVISITA A LA RURAL

# Milei condicionará la baja de retenciones al avance del programa económico

El Presidente escribió su discurso en el vuelo de regreso a Buenos Aires desde París; no incluirá anuncios ni tampoco pondrá plazos

# Cecilia Devanna

Javier Miletescribió el discurso que dará este domingo en la Rural en el vuelo que lo trajo de regreso al país desde Paris, tras la reumón bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, y de haber presenciado la fiesta de inauguración de los Juegos Olimpicos 2024. Su mensaje al campo argentino será una "reivindicación histórica del sector y surol fundamental para el crecimiento económico en la nueva Argentina", adeiantaron a innacion fuentes muy cercanas al Presidente.

Si bien Milei no tiene previsto realizar anuncios puntuales, si hará "un racconto de lo que ya ha recibido el sector" y planteará las perspectivas a futuro, pero condicionadas "al avance del programa económico", dijeron las fuentes consultadas. En esa linea, se espera que el Presidente apunte a demostrar que va a cumplir con sus promesas decampaña, que siempre aludieron a bajar las retenciones a las exportaciones del campo, con el objetivo final de eliminarlas.

Sin embargo, el Presidente mantendrá su premisa de no poner fechas. "El problema de ponerlo en térnunos de anuncios es que hay que ponerles fecha y nosotros planteamos anuncios en función de hitos alcanzados", justificaron desde la primera fila del Gobierno, mientras Milei se encontraba en vuelo desde Paris a Buenos Aires, donde aterrizó anoche tras una escala en Asuncion del Paraguay

En la actualidad, los exportadores pagan el 33% de retenciones a la soja, el 12% en trigo y maiz, y el 9% para la carne. En el caso de la leche se registra una suspensión del cobro por el plazo de un año

# "Una chantada"

De acuerdo con las fuentes cercanas al Presidente, el Gobierno considera que para poder bajar o elaminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias debe cumplirse una serie de condiciones que el país deberta alcanzar antes para poder concretarlo y que por eso no habra anuncios. "Hacerlo de otro modo seria una chantada", advirtieron en el entorno del jefe del Estado.

En su paso por la ferta Expoagro, en marzo pasado, Milei le dijo al sec-



Milei junto a Nicolas Pino, titular de la SRA

ARBRIVO

tor que "la libertad les va a permitir volver a ser el motor del crecimiento argentino". Y agregó, a modo de promesa: "La idea es levantar el cepo lo antes posible".

"El campo tiene que estar tranquilo. Las retenciones son un impuesto que, por supuesto, nos gustaria bajar prioritariamente, pero como dice siempre el presidente Milei, y digo yo, primero necesitamos un superàvit fiscal y es una de las prioridades", afirmó por su parte Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, durante su paso por la muestra de Palermo. Ahi sumo: "Cualquier anuncio que se haga, lo va a hacer el Presidente"

Caputo almorzó con los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias y el secretario del Agricultura, Sergio Iraeta. Fue apenas horas antes de viajar a Brasil, donde se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para abordar otro gran desafio que afronta la Argentina, que es el pago de la deuda externa. Lo hizo en un

apartado de la Cumbre del G-20.
Milei estará acompañado por su
Gabinete en pieno. Ademas, el mandatario volverá a mostrarse en un
mismo lugar con la vicepresidenta
Victoria Villarruel, después de que
trascendieran las molestias del cir-

culo presidencial con ella. Fue luego de que se metiera en la polemica por los canticos de la selección contra Francia, que se vieron a través de una publicación del jugador Enzo Fernandez, y arremetiera en su cuenta de la red social X contra ese país, al que tildó de "colonialista".

# El papel de la vice

Villarruel ya estuvo en la Rural durante la semana, cuando se la vio junto al presidente de la entidad. Nicolas Pino. Los dichos de la vice motivaron que Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de la Presidencia, se presentara en la embajada francesa en Buenos Aires para pedir disculpas antes del viaje a Paris. Un hecho que el propio Macron le agradecio personalmente durante la bilateral del viernes en el Palacio del Elisco.

La presencia de los ministros del Gabinete en la Rural irá en linea con lo que vino sucediendo en la semana, cuando en diferentes dias acudieron el ministro de Economia, su par de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Un desfile que, segun destacaron en la Rosada, no se vio en los tiempos del kirchnerismo. •

# El campo espera un mensaje de apoyo por parte del Presidente

En la SRA valoran la presencia de Milei en el acto principal y hay expectativa por alguna medida

### Beikis Martínez

ANACHS

Javier Milertendrá hoy un buen recibimiento en el acto principal de la Exposición Rural de Palermo, no tanto por las referencias que haga a lo sectorial, sino porque los productores y dirigentes rurales valoran el regreso de un presidente de la Nación, lo que no ocurria desde hacia seis años, cuando la visitó Mauricio Macri

Respecto del clima de expectativas sobre la visita de Milei, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, dijo que "está lindo" que vuelva el presidente de la Nacion al acto principal de la muestra.

"No me caben dudas de que va a dar un gran mensaje para los productores, el campo y la Argentina", precisó, y actaro que no hay indicios de lo que vaya a decir en el acto de inauguración, pero tiene la esperanza de que el discurso va a ser bueno.

Contó que la SRA lo va a recibir con un mensaje que va a ser "superador". "La Argentina tiene que empezar a ir para adelante", afirmó.

Sobre las reuniones que mantuvieron desde la entidad dias atrás con funcionarios del gobierno nacional y provinciales que pasaron por la Exposicion a lo largo de la semana, dijo: "Veo que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales ponen al campo en el lugar en que tiene que estar Es el sector más competitivo, el que más produce e invierte en la Argentina"

Consultado sobre si la relación entre el Gobierno y el campo se ha recompuesto, afirmó. "Si, no sirve de nada el revisionismo, Hay que mirar para adelante, sencillamente porque la Argentina tiene una muy buena oportunidad. El mundo demanda lo que hacemos: somos buenos produciendo y somos un país no solo generador de alimentos, sino de minerales, energia, Justamente es lo que el mundo está demandando"

La SRA mantiene un buen vinculo con el gobierno de Milei, lo que le valió ciertas rispideces con el resto de las entidades rurales. Esta semana, buscaron cerrarlas con una reunión de toda la Mesa de Enlace con el ministro de Economia, Luis Caputo; el secretario de Producción, Juan Pazo, y el secretario de Agricultura, Sergio fraeta. No obstante, entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitteron el viernes un comunicado critico en el que reclamaron el anuncio de un cronograma para reducir los derechos de exportacion.

Ayer, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, quien recorria los pasillos de la Rural, dijo que las expectativas y los deseos que mantienen en la entidad son que Milei "aproveche este ámbito para poder anunciar alguna medida y brinde un mensaje para el campo".

Manas de Velazco, secretario de CRA, agregó: "Este presidente tiene que pasar al bronce en la Argentina. La forma de pasar al bronce es terminando con las retenciones en su mandato. Mañana es un buen momento y lugar para que tome ese compromiso"

El acto de inauguración de la 136º Exposición Rural de Palermo comenzará a las II. Tras la entonación del Himno Nacional argentinopronunciará un discurso Pinoy luego hablara el presidente Milei.

# Derechos de exportacion

En la Rural adelantaron que si bien Pino no hará hincapié en el pasado, destacará algunas decisiones del Gobierno, como el fin de la intervencion del Estado en las exportaciones de maiz y trigo y el levantamiento de las restricciones a las ventas externas de siete cortes de carne que había dispuesto Alberto Fernandez.

No obstante, no descartan que Pino haga una referencia a los derechos de exportación, ya que la SRA habregadoporsueliminación Dado que Milet suele hacer discursos con un fuerte contenido técnico en materia económica, en la SRA dijeron que Pino brindará un discurso llano, cercano a los productores rurales.

Luego habrá un desfile de los grandes campeones y campeones bovinos, equinos y ovinos y una demostración de la maquinaria agricola que se exhibe en la muestra. Tras la entonación dei Himno Nacional argentino pronunciará un discurso Pino y luego el presidente Milel

En el palco central se espera la presencia de gran parte del gabine-te nacional, legisladores, goberna-dores provinciales, embajadores, dirigentes de camaras empresa-riales e invitados especiales, entre otros. En las tribunas, estarán los socios y delegados de la SRA y los expositores de la muestra. •

# Lacalle Pou: "No puedo recomponer lo que no está roto"

El presidente de Uruguay estuvo en la Rural y opinó sobre su vínculo con Milei El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, visito aver la Sociedad Rural, en Palermo, y puso paños frios en lo relativo a su vinculo con Javier Milei, con el que habia tenido tensos intercambios y algun cortocircuito. "No puedo recomponer lo que no esta roto", dijo el uruguayo rodeado de los hombres del campo, en lo que se interpretó como una señal de distensión con su par argentino tras las diferencias por el Mercosur.

Durante su visita, Lacalle Pou, que fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, habiócon productores y dirigentes sobre el gremialismo rural y su relación con la politica. En el escenario y muy brevemente destaco la importancia de "cooperar, competir y complementarse" en este sector.

Consultado por LA MACION Sobre como está la relación con el presidente Javier Milei, dijo: "Hoy vine de civil. No vine de traje... [obcial]" Mas tarde respondio a Valor Agregado Agro: "No puedo recomponer lo que no esta roto".

La ausencia de Milei a la cumbre del Mercosur que se realizó en Asunción el 8 de este mes marcó un punto de tensión con los países de la región que empezó a ser desacti-

vado tras la reumon entre Lacalle Pou y su par argentino hace dos semanas.

En el auditorio, frente a los productores y dirigentes, el presidente uruguayo reconoció el trabajo que hace el gremialismo rural, dado que no es una actividad profesional ni unica, sino que surge desde la base y es un compromiso, segun definio. Tiene sus balances, sus numeros, sus procesos y sus zafras. Al mismo tiempo le dedica a la comunidad, al todo que, como para empezar, es un acto de generosidad porque nadie les exige la práctica gremial. Ademas de generosidad, es un acto que

nos sirve, nos beneficia", mencionó. Fue por eso que al comienzo les dijo que dado el contexto de la charla, "no se podia negar a acompañar un ratito"

Contó que dias atrás aprendió el término "copetencia", que significa "cooperar", competir" y "complementar". Y advirtió: "El gremialismo rural tiene mucho de eso, porque tiene el desafio del pueblo. No es solo incidir en la actualidad, sino prever lo que se viene en una actividad de las más basicas del mundo, como la agropecuaria, que al mismo tiempo tiene tecnologia y exigencias". o Belkia Martínez

LA NACION | PRESENTA PARTNER Imnovación 10º EDICIÓN -El desafio de correr los límites de lo conocido Mactina D ego Sebastian Nacidas Santiago Eduarda Campanario Bleger Pimentel Rus Castro Piccolo Miyares formation of Sex 422 Economic at PC A at to the state of to Advisory y cheech ye see to rice who y Present Tax AL DEASA defends by ally de fies and ig Mode ent Mu Air 1 at CO. BRIDE WE A grantage WALK HE PART . Santiago Pablo Francisco Luciana Walter Luis Corree Urquiza Barrors Piccaluga Abod Risi Bullrich Director de Plataformas Director de Marketine Directora Vicupresidente Socio Lider Presidente del Parque de Transformación, Digitales de Cervecerta para Argentina, Uruguay, de Ingemeria de Consulting de XPMG de Innovación Soporte comercial Chile Paraguay y Bolivia y Matteria Quilmes de Despegar Argentina y Socia Lider de la Ciudad de Massalin y posventa en Movietar Global de Elberneguridad de Buerius Aires Amentica OT en KPMG Internacional Mauro Darana lynacio Leonardo Exequiel Barasch Bidart Cercos Medrano Balducci Gerente de Sistemas Gerente General Secretario General Directora Gerente Si YPF DIGITAL de Mercedes Beng de Riesgos y Catidad de Academia y Desarrollo de Marketing Digital Caminnes y Buses de Universidad Siglo 21 de Ford Sudamérica. JUEVES 1 **DE AGOSTO** Carla Quiroga José Del Rio 9.30H LA NACION LANACION **INSCRIBITE SIN CARGO EN** innovacion.lanacion.com.ar **SEGUINOS EN VIVO** CLIVE LY www.lanacion.com YouTube LIVE EDICIÓN DIGITAL CERVECERÍA UNIVERSIDAD ooo massalin **despegar** SIGLO 27 OJ MES negocios PARTICULARES

OCASA7

Metrogas

Movistar

Mercedes-Bunz

PH TELLA

YPF

# Las reformas libertarias Posibles cambios en el área previsional

# Evalúan equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres

El Gobierno avanza en un borrador que prevé igualar en 65 años la antigüedad para el retiro; la iniciativa, que aún está en estudio, contempla la privatización del sistema mediante las AFJP

**Delfina Celichini** LA NACION

La gestión de Javier Milei evalua una reforma previsional que podna equiparar la edad jubifatoria de los hombres y las mujeres en 65 años. En el borrador del Gobierno se preve rediseñar integralmente el sistema, incluso impulsaruna privatiza-

ción del fondo de los aportes.

Tambien está en agenda una gradual desarticulación de los regimenes especiales que plantean beneficios por sectores, así como una revisión del sistema de pensiones. Se busca, además, la readopción de un modelo de capitalización, como el que existio entre 1993 y 2008, con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

"Estamos en un proceso inicial de análisis de estos temas", señaló a LA NACION una inobjetable fuente oficial. A pesar de esta confirmación, las voces autorizadas del Ministerio de Capital Humano desmienten que el tema esté en agenda. Como con otras medidas de aito impacto, el Gobierno trabaja con hermetismo en la elaboración de la iniciativa Hubo por lo menos dos reuniones para abordar esta reforma, de la que participaron especialistas. como el investigador principal de Protección Social del Centro de Impiementacion de Politicas Publicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Rafael Rofman.

Los funcionarios a cargo de esta politica son el secretario de Trabajo. Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Trabajan sobre la base de un borrador preexistente confeccionado por una comisión de análisis técnica del ente previsional en la órbita de Capital Humano, la cartera conducida por la ministra Sandra Pettovello.

"No es un tema prioritario", subrayan quienes siguen de cerca esta reforma, incluida entre los diez puntos del Pacto de Mayo con el argumento de darle "sostenibilidad alsistema y respetar a quienes aportaron". Aseguran que si bien es parte de la agenda, no existen aun plazos concretos para su implementación y podria ser un proyecto que se impulse recién el año que viene. En 2025 hay elecciones legislativas y una transformación de estas caracteristicas podria ser costosa para el oficialismo, "Hay una mirada diferente de los tiempos politicos", rebaten quienes conocen el estilo libertario.

Actualmente, en la Argentina funciona un regimen de reparto. donde empleados y empleadores financian las jubilaciones. Como este aporte es insuficiente, el Estado apela a impuestos generales y a los recursos del Tesoro nacional para costear este gasto, que en 2023 significo un 9% del PBI, segun un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Los últimos datos oficiales, correspondientes a abril de este año, contabilizaron 10,146 millones de personas con empleo asalanado registrado (incluyendo el sector privado, el sector publico y el trabajo en casas particulares). En tanto, el mas reciente registro del Boletin Estadistico de la Seguridad Social -de Junto-informò que hay 5,9 millones



El titular de la Anses, Mariano de los Heros, y la ministra Sandra Pettovello

ARCHIVO

de jubilados. Es decir, por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (1,7) Los especialistas coinciden en que para que el sistema se autofinancie esta razon deberia ser de uno a tres.

Con el objetivo de lograr el equilibriofiscal, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa esta discusion. No solo evalua la posibilidad de incrementar la edad base de retiro, sino, ademas, equipararia para hombres y mujeres, que actualmente se jubilan a los 65 y 60 años, respectivamente. En ambos casos, deben contar, además, con un minimo de 30 años de trabajo registrado. Estas medidas buscan robustecerel colchon de población activa.

"El porcentaje de mujeres con aportes cumplidos es solo del 15%. Por ende, la equiparación de la edad jubilatoria tendria un impacto fiscal muy bajo si no es acompañada con otras reformas de fondo. Sin embargo, no hay ninguna razon para no igualarla en términos de principros y equidad", analizo Rofman en diálogo con LANACION. El especialista subrayó: "Los problemas del sistema previsional no se ordenan con pequeños cambios".

En la región, cerca de la mitad de los países más grandes determinaron la misma edad de jubilación para hombresy mujeres. Rofman enumera a Bolivia, Costa Rica, Ecuador Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay, Con variaciones, la edad de retiro está entre los 60 y 65 en todos estos países.

La homologación de los requisitos para acceder a la jubilación se inscribe, además, como parte de la "batalla cultural" que Milei guiere librar, El relato libertario no concibe una diferenciación positiva a favor de las mujeres -que contemple las desiguaidades sociales que marginaron su acceso al trabajo-, y esa será la pátina con la que reforzara la implementación de esta política, en contraposicion al discurso

feminista.

El Gobierno tambien explora la desarticulación de los más de 200 regimenes especiales de jubilación que conviven con el general. Entre otros beneficios, estos sistemas de excepción contemplan el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. Alli se inscriben desde trabajadores en minas, con diez años menos de trabajo obligatorio, hasta el personal del servicto exterior y de la Justicia, con pensiones muy superiores a la media.

En la misma linea, el Poder Ejecutivo apuesta a revisar el sistema de pensiones no contributivas, entre las que se incluyen las otorgadas

El Ministerio de Capital Humano trabaja en el borrador del provecto

El Gobierno admitió que la reforma está en agenda, pero no precisó tiempos

por invalidez y a los adultos mayores que no cuentan con años de aporte ni con otro sustento economico (PUAM).

Por ultimo, el Gobierno no descarta la readopcion de un modelo de capitalización, implementado en la Argentina durante el momento de esplendor del menemismo, una epoca de oro, segun el propio Milei. La idea general de este esquema es que cada trabajador tenga la posibilidad de elegir como y donde resguardar sus ahorros previsionales, incluso sin la intervención del Estado.

Las personas podran tener cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertiran el dinero para generar in-

tereses. Segun Rofman, en la región hay varios paises que mantienen esquemas de capitalizacion: Chile. Perú, Uruguay, Colombia, Bolívia -con mucha intervención del Estado-, Mexico y El Salvador.

El filtro legislativo

Sea cual sea el proyecto final del Poder Ejecutivo, tendrá que pasar el filtro del Congreso, donde la oposición objetará muchas de estas medidas. Será una larga discusion que demandarà la plasticidad del oficialismo, que solo cuenta con un bloque de 38 diputados y siete senadores.

En la Cámara baja, las comisiones de Trabajo y Previsión y Seguridad Social son presididas por dos radicales, Martin Tetaz y Gabriela Brouwer de Koning, que presentaron una propuesta durante la discusion de la Ley Bases que contemplaba la eliminación de la moratoria impuesta por el gobierno anterior Esta dictaba que se eliminara la obligatoriedad de los 30 años de aportes y que se reemplazara por un sistema de cobro proporcional.

"El criterio tiene que ser que haya un reconocimiento de un aporte universal, de piso minimo solidario, sumado a un componente actuarial, que tenga una formula que establezca una relación entre años de aporte y la esperanza de vida. Atrasa la idea de decirle a la gente cuándo jubilarse", resumio el radical Tetaz.

En el Senado, en tanto, la titularidad de esta comision esta a cargo de la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), quien actuó, hasta ahora, en sintonia con los objetivos del Gobierno.

Si bien hay consenso respecto de que el sistema previsional necesita una reforma, el foco estará puesto en cómo reformarlo y la discusión se preanuncia compleja. Un desafio más para un gobierno en minoria que apuesta a "refundar" la Nación.

# Piden a Milei que manejen las FF.AA. la obra social de los militares

El titular del Josfa rechazó los planteos del Foro de Generales Retirados

Con expresiones contundentes, como "terminar con los vicios de la politica", el Foro de Generales Retirados le pidió en una carta al presidente Javier Milet que el Estadoles restituya a las Fuerzas Armadas el manejo de la obra social. Sostenida con los aportes de los abliados, desde 2013 es conducida por un directorio, cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo.

El Foro, que reune a unos 120 generales de cuarenta promociones de egresados del Colegio Militar, le planteó al Presidente la crisis que envuelve al Instituto de Ohra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (losfa). con fuertes criticas a su conducción, y le anticipo que recurrirá a la Justicia para frenar planes que podrian derivar en experiencias de tercerización, como trascendio en las ultimas semanas.

El reclamo motivó la reacción del presidente del losfa, Oscar Sagas, quien defendió su gestión, que entre otros objetivos se concentra en el avance de auditorias para sacar a la luz y denunciar irregularidades de las gestiones anteriores.

Reveló, por ejemplo, que en los primeros siete meses de gestion se lograron reducir del 15% al 9% los gastos de funcionamiento de la obra social. Y admitió que es necesario buscar formas creativas para mejorar la gestion. "Hay lugares del país en los cuales no hay prestadoresy tendremos que buscar otras alternativas, como la telemedicina. Pero de ninguna manera se avanzará en experiencias de tercerización, lo que no está permitido en el decreto de creación del losfa", aseguró su titular

# El recismo militar

Con la firma de su titular, el general rettrado José Luis Figueroa. el Forole transmittó al Presidente que los militares no comprenden "el abordaje y tratamiento que se otorga a nuestro instituto de obra social", que "funciona exclusivamente con nuestros aportes y contribuciones y con su propia infraestructura, sin partidas del Estado".

La organización de militares retirados recordó que desde 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner, por un decreto de necesidad y urgencia, les "arrebato a sus afiliados" la obra social, para que sea conducida "por hombres de la politica".

El Foro de Generales Retirados cuestionó al actual titular del losfaya "su equipo, de aproximadamente 25 integrantes", que en los hechos gerencian la entidad. Las criticas se suceden en medio de denuncias por intentos de tercerización y privatización de la obra social, negados por el funcionario.

"No es entendible ni sostenible que cada cuatro años se designen funcionarios desde la política, cuyos sueldos, transporte y desarraigo debemos pagar, creando en el personal de planta, profesionales y militares un estado de frustración por la discriminación a la que son sometidos", advirtió la institución.

Los militares retirados señalan en la carta que esa situación se agrava "por la falta de capacidad de liderazgo del presidente del directorio impuesto, que no comprende la cultura de la organización". A modo de ejemplo, la entidad revela que "se liegó al extremo de nombrar desde la politica, en el área de auditorias, a una profesora de historia, excandidata a concejal".

El presidente del Foro adelantó en la carta que la entidad presentará una acción de amparo por modificaciones que se están efectuando en el sistema prestacional. Además, solicitará que se investiguen posibles actos de corrupcion mencionados reiteradas veces por el actual presidente del losfa, quien, después de siete meses, más allá de algun tema menor, no ha efectuado ninguna denuncia".

El Foro de Generales Retirados le solicita en la carta a Milei que "nos reintegre la conducción y dirección de nuestra obra social, como ha ocurrido durante la historia del Ejercito, hasta que en 2013 se unificaron todas las obras sociales militares y de seguridad, y la política se apropio de nuestra obra social",

En la carta, los generales retirados dedican un parrafo al tema de los militares presos por delitos de lesa humanidad y con procesos judiciales pendientes, al afirmar que son conscientes "de las dificultades para que nuestros detenidos por los años 70, en aquella época jóvenes veinteañeros, dispongan de un servicio de justicia exento de visiones ideologizadas y vengativas",

# La réplica de Sogas

Sagás, por su parte, desestimó las acusaciones, "No es cierto que el los fa funcione solo con los aportes y contribuciones de los militares. Los afiliados aportan el 6% de sus haberes, pero el Estado aporta las contribuciones patronales, que alcanzan al 8% de los sueldos", replicó el médico mendocino.

Subsecretario de Salud de Mendoza durante ocho años -en las gestiones de los gobernadores Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez-, Sagas fue designado por otro mendocino, el ministro de Defensa. Luis Petri En el dialogo con la NACION, nego las insistentes versiones que le atribuyen la intención de tercerizar el gerenciamiento de la obra social, que reune a 600 000 afiliados en todo el país, solo superada por el PAMI y el IOMA.

"Es falso que la obra social sea conducida por hombres extraños a la cultura y los sentimientos de la familia militar. La mayona del directorio corresponde a personal de las distintas fuerzas, al igual que gran parte de las gerencias y subgerencias y la totalidad de las delegaciones, subdelegaciones, farmacias y hoteles", contrarrestó, frente a los cuestionamientos. Y volvio a negar que existan planes de tercenzacion o privatización de la entidad, que maneja una caja de \$25,000 millones por mes.

Tambien rechazó que existan intentos de tercerización en la gestion de la obra social.

"No se firmó ningun convento de confidencialidad, ni con Medife ni otra empresa", aseguró el titular del fosfa, al desmentir una de las principales criticas. "Lo que circuló fue una copia digitalizada de un proyecto de confidencialidad que nunca se firmó ni prosperó", dijo, al admitir, sin embargo, que existieron negociaciones. Y atribuyó las criticas a "la incomodidad que genera en algunas personas la gestión que venimos desarrollando". • Mariano de Vedia



El ministro de Economia, Luis Caputo, estuvo en Brasil y se reunió con el FM1

ARCHIVO

# Esperan que la inflación vuelva a bajar en julio, pero a un ritmo más lento

Según proyecciones privadas, el aumento de precios del mes actual se ubicará alrededor del 4%, una cifra menor que el 4,6% de junio

Ignacio Grimaldi

Luego de la primera suba de la inflación en la era Milei experimentada en junio, cuando el Indec marcó 4,6% para el indice de precios al consumidor (IPC) después del 4,2% de mayo, en julio el Gobierno parece haber retornado el sendero de la desaceleración. De hecho, de siete consultoras economicas contactadas por LA NACION, solo una proyectó una cifra peor que la del mes pasado, mientras que las seis restantes reportaron una mejora, aunque con un ritmo mas lento. Fuera de las oficinas de calculo y cerca de las gondolas, los supermercados midieron aumentos por debajo del 4%.

Solamente C&T Asesores Económicos proyectó en julio una inflación mas alta que la de junio, con un 4,8%. De las otras seis, tres tienen sus estimaciones con el número tres por delante y las otras, entre 4 y 4,5%,

"Podes seguir bajando, pero no un punto por mes", comentó el economista director de Econ Views, Miguel Kiguel. Por su parte, Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que "se ha moderado la desinflación". Incluso, Melina Sala, de la consultora con la proyección mas baja para julio (3,5%), LCG, indicó que "la convergencia de la inflación hacia niveles más bajos se sostiene, pero a un ritmo más lento"

Durante julio se observaron varias cuestiones relevantes en términos de precios, segun los especialistas. Una de ellas es "el efecto helada" por las bajas temperaturas, que provocó un aumento mas alto en frutas y verduras durante las primeras semanas del mes. A su vez, la brecha cambiaria creció, lo cual representó un rasgo desfavorable para la formación de expectativas económicas. Y un factor que alivió el bolsillo es que los regulados, como las tarifas de servicios públicos o el combustible, no saltaron.

La proyección de la consultora Econométrica, donde trabaja uno de los miembros del Consejo de Asesores del Presidente, Ramiro Castiñeira, anticipa una inflación del 3,8%. En ese sentido, Castiñeira expresó que, "aun con el impacto de las heladas en frutas y verduras", el aumento general en alimentos sena del 3%.

Los supermercados realizan un diagnóstico similar. Las listas de precios que llegan en su gran mayoria tienen aumentos que le empatan o están por debajo de la inflación. Y en muchos casos directamente los proveedores no te mandan una nueva lista, es decir que se mantienen los precios del mes pasado", explicaron en una de las grandes cadenas.

Los representantes de Carrefour, Cencosud, Chango Mas, Coto, Dia y La Anónima participaron el martes pasado de una reunión con el ministro de Economia, Luis Caputo. Segun narraron quienes estuvieron alli, el funcionario se mostro confiado en que antes de fin de año la inflación en alimentos y bebidas LOS NÚMEROS PARA UN MES QUE SERÁ CLAVE

3,5 y 4,8%

De acuerdo con las estima ciones de siete consultoras, en julio la inflación oscilo entre esos rangos

3,8%
La proyección de un asesor del Presidente

El economista Ramiro Castiñeira, que forma parte del Consejo de Asesores del Presidente, pronosticó la segunda cifra más baja

9% Efecto helada"

Según el relevamiento de EcoGo, ese fue el aumento delas verduras por las bajas temperaturas

0%

Caputo y supermercados Segun las estimaciones del munistro de Economía, alimentos y bebidas tendrán

esos registros antes de fin de año se ubicará en el 0%. Incluso, tal como recordaron, Caputo reiteró que, segun su visión, ya no existen razones macroeconómicas para que haya inflación.

Lejos de ese 0% estuvo la medición realizada por Econviews, Para la consultora dirigida por Riguel el alza mensual en alimentos ascendióa5,8%, apalancada por "el efecto helada" en frutas y verduras, al cual catalogó como "temporario" Pese a eso, en el indice general de bienes y servicios su proyección marcó 4,5%. En ese sentido, pronosticó que espera meses de "inflación, pero con una tendencia a la baja". Con relacion a la solidez del programa económico y el sendero "desinflacionario", agrego que elécito en los próximos meses "va a depender" del nivel de reservas, así como también del desarrollo de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.

A propósito del "efecto helada", el relevamiento de EcoGo muestra que las verduras fueron los alimentos con mayor incremento en julio, con un 9%. En la primera semana del mes experimentaron una suba del 5%. En cambio, fiambres y pescados, talcual indica el estudio, registraron deflación, del -0,2% y -7,1%, respectivamente

A su vez, el indice general de esta consultora estimó 4,2% en julio, mismo valor que el IPC de mayo del Indec. Para uno de sus economistas. Sebastián Menescaldi, la mayoría de los aumentos se concentraron en servicios: "Dado que la actividad no se recuperó tan notoriamente, cualquier aumento de algun costo se traslado a prectos, como salarios"

Sobreios próximos meses indico que "va a ser dificil romper la barrera del 4%-3,5% porque todavia quedan ajustes por hacer", como el precio del transporte y los combustibles, segun citó. Además, puso especial enfasis en "la cantidad de dolares que tenga el Gobierno" (las reservas del Banco Central) para controlar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos, y evitar expectativas negativas.

Una observación interesante de cara a la recuperación de la actividad la agregó Sala, de LCG: "La Inflación podría estabilizarse en valores de entre 2,5% y 4%. Seguimos creyendo que el verdadero test de si continuamos hacía un régimen de inflación baja (debajo de 1% mensual) se vera recien cuando la economia se reactive, los salarios se recompongan un pocode los minimos de ahora y el tipo de cambio deje de funcionar como ancla".

En juho comenzó a aparecer más firme el factor cambiarlo como una preocupación entre los economistas. Para Claudio Caprarulo, de Analytica, consultora que proyectó 4,4% para este mes, "la principal amenaza para la inflación está en las presiones sobre el dolar".

Para Fundación Libertad y Progreso (FLyP), la inflación del mes de julio rondará entre 3,9% y 4,1%. Esto significa que el Gobierno lograria un nuevo valor minimo de la inflación mensual durante la gestión de Milei Pese a eso, uno de los economistas de FLyP, Aldo Abram, consideró que "no haber tocado tarifas ayudó", aunque faltan más medidas, porque "si no hacen nada, dificilmente vean un 2%". En ese sentido, señaló que "hay que sacar pesos" de la plaza más rápido.

En esa dirección apunta la segunda etapa del plan del Gobierno llamada "emision cero". Esta fue anunciada a finales de junio y puesta en práctica ya comenzado el mesde julio. Por lo tanto, el debut de la estrategia para "exterminar la inflacion" tendrá en agosto su primer partido completo. •

# Las reformas libertarias | LA PULSEADA POR UN NEGOCIO MILLONARIO

# Milei trabajará la letra chica del RIGI y apuesta por Río Negro

En el Gobierno creen que YPF y Petronas optarán por Punta Colorada para instalar la planta de gas; dudas entre las industrias

### Main Jastreblansky LA NACHY

Javier Milel delega muchas decisiones diarias y casi nunca se inmiscuye en los trabajos tecnicos que requieren las medidas y normas que emanan del Poder Ejecutivo. Interviene recien al final, cuando debe estampar su firma en los decretos. Hay un tema, sin embargo, en el que el Presidente decidió involucrarse de lleno: la regiamentacion dei Regimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) El Gobierno tiene y Petronas contrataron a la concomo prioridad redactar la letra chica del nuevo esquema de incentivos impositivos que buscara atraer proyectos de inversión su-

En una de las ultimas reuniones de gabinete, el ministro de Economia, Luís Caputo, avisó que se estaba avanzando en la regiamentación del RIGI, un trabajo que todos en el Gobierno califican como "complejo" debido a los intereses cruzados de las distintas industrias para que sus proyectos sean abarcados por el regimen. En ese momento, Milel avisó que queria participar del proceso.

periores a los US\$200 millones.

En las ultimas semanas, estuvieron abocados a este tema la secretana de Planeamiento Estrategico, Maria Ibarzábai Murphy, y el secretario legal y administrativo dei Ministerio de Economía, José Ignacio Garcia Hamilton. Fuentes de la Casa Rosada señalaron que en los próximos dias le elevarán un primer borrador a Milei para que comience a hacer sus observaciones. "Es una tarea muy parecida a la que hacia en Corporación América", dijo un ladero del Presidente. La redacción final del RIGI estaría lista en tres semanas.

La clave de las "bases y condiciones" del RIGI pasará por qué industrias podrán ingresar al régimen y qué tipo de proyectos aplicarán a los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios. En estos dias hay numerosos intercambios entre los funcionarlos y las grandes empresas que quieren formar parte. "El lobby es fatal", soltó al final de esta semana un funcionario con llegada directa a Milei.

El proyecto estrella, o al menos uno de los primeros que reclamaron el RIGI para materializarse, es el que lideran YPF y Petronas para instalar una planta de gas natural licuado (GNL) que permita exportar la producción de Vaca Muerta. Implicará una inversión de unos US\$30.000 millones. El presidente de YPF, Horacio Marin, fue claro durante el debate de la Ley Bases. "Sin RIGI, no hay GNL", dijo.

La planta de GNL quedó envuelta en una disputa porque YPF y Petronas deben definir si la megaobra de infraestructura ("la más grande de la historia", dicen) será localizada en el puerto de Bahia

Blanca (Buenos Aires) o en el de Punta Colorada (Rio Negro). El gobernador patagónico Alberto Weretilneck no perdio el tiempo y logró que su provincia fuera la primera en adherir al RIGL

Pero su par de Buenos Aires, Axel Kicillof, no quiso correr con el costo politico de adherir a un regimen rechazado por el peronismo en el Congreso. Por eso anuncio que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para crear un régimen de fomento propio.

Tal como publico LANACION, YPF sultora internacional Arthur D Little para que audite el proceso de elección de la locación. Se contemplara la información que tanto Buenos Aires como Rio Negro les entregaron a las empresas, referida a aspectos económicos, pernusos e incentivos. El anuncio se espera para finales de agosto.

Pese a que el proceso de decisión. demandará algunas semanas mas, en la Casa Rosada ya dan por sentado que se impondra Punta Colorada. "Creemos que van a elegir a Rio Negro... y vana elegir a Rio Negro", dijo a LA MACION un importante colaborador de Milei. Y adujo motivos económicos y tecnicos.

El Presidente, no obstante, dias atrás politizo la situación, "Obvio que [la planta de GNL] se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para que quiere un RIGI distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas?", dijo el jefe del Estado en el canal Neura. Si se confirma el pronóstico que tienen en la Casa Rosada, los libertarios lo exhibirán como una victoria politica frente al kirchnerismo.

Mas allá del caso de la planta de GNL, diversas empresas están siguiendo con atención los pormenores de la reglamentación del RIGI

En la Ley Bases quedaron involucrados los sectores de forestoindutria, turismo, infraestructura. mineria, tecnologia, siderurgia. energia, petroleo y gas.

En algunos rubros, sin embargo, comenzaron a decepcionarse. Segun pudo saber este medio, hace algunos dias desde el Gobierno les transmitieron a las empresas del upstream que no estarian contempladas dentro del régimen de incentivos. Las empresas petroleras integradas si ingresarian, pero no asi las que se dedican exclusivarnente a la exploración y extraccion de petróleo y gas.

Las compañías que trabajan en Vaca Muerta pretendian aplicar al RiGi para importar equipos de perforación y atraer inversiones para infraestructura. Pero en las primeras conversaciones el Gobierno dio a entender que no veia la necesidad de un estimulo adicional en la produccion en Neuquen.

Se verá si hay un cambio de opimón en las próximas semanas. •



# Kicillof busca consolidar su alianza con China para atraer inversiones y se diferencia de la Casa Rosada

ESTRATEGIA. Armó una "mesa china" que recibe a empresas con la venia de Pekín; inciden su "mano derecha" Bianco y el exembajador Vaca Narvaja

### Martano Spezzapria

En La Plata comentan, en tono de broma, que el legendario Renault Clio que llevo a Axel Kicillofa la gobernación en 2019 ya no tiene motor francés, porque fue aggiornado con repuestos chinos. En la mesa chica del kiciliofismo apelan a esa anécdota para graficar el rumbo que sigue del mandatario del PJ en politica internacional. Y lo contraponen a la postura proestadounidense que atribuyen al presidente Javier Milei. Tambien en ese plano. determinante para el pais y la provincia, buscan situarse en las antipodas del jefe de los libertarios.

Los vinculos de Kicillof con China son cada vez mas evidentes y se vehtculizan a través de su "mano derecha", Carlos Bianco, el propietario del Clio, y del exembajador argentino en Pekin Sabino Vaca Narvaja. Ambos aparecieron en los ultimos dias en encuentros con empresarios chinos interesados en invertir en territorio bonaerense, algo que nunca se concretaria sin el visto bueno de la dirección del Partido Comunista chino (PCCh) "Nada sucede sin su venia politica", admiten en la gobernación, donde no ocultan sus afinidades.

"¿Por que no vincularse con el principal importador del mundo, el principal inversor del mundo y la primera o segunda potencia económica del mundo, depende de cómo se lo mida?", preguntan con intención en la capital bonaerense. Y redoblan la apuesta: "Lo estupido es lo que hace Milei, que se pelea con ellos" Locurioso esque mientras el Presidente define su acercamiento a Washingtonen terminos ideologicos basado en su rechazo al comunismo-, el gobernador y sus alfiles aseguran estar guiados solamente por el "pragmatismo".

Esgrimen, en ese punto, las cifras de inversiones de empresas del gigante asiático en la provincia. De acuerdo con un informe interno del gobierno bonaerense al que accedió LA NACION, China ocupó en extranjera directa en el distrito más grande del país, con el 73,2% del

monto total para el año. Refiere al millonario desembolso de US\$1250 millones de la industria quimica CPCG para la construcción de dos plantas -una para produccion de urea y otra de fertilizantes- en el puerto de Bahia Blanca.

Justamente en ese puerto radica la encrucijada a la que se enfrenta kicillof por estos dias: el gobernador debe definir si la provincia se adhiere al Regimen de Grandes Inversiones (RIGI), votado por el Congreso en la Ley Bases, a pedido del presidente Milel, o si se mantiene al margen de ese esquema y corre el riesgo de perder una megainversión de entre US\$30.000 y US\$50.000 millones de la petrolera malaya Petronas, en sociedad con YPF, para el emplazamiento de una planta de gas licuado, que se convirtió en una controversia politica.

# Estigma

Kicillof carga con un estigma vinculado a YPF, que arrastra de los tiempos en que era viceministro de Economia de Cristina Kirchner La estatización del 51% de la petrolera, en abril de 2012, abrio la puerta años despues a un litigio comercial con sede en Nueva York, por el que le exigen a la Argentina nada menos que US\$i6.000 millones. La perdida de una inversión superior incluso a esa deuda, cuyo pago tiene pendiente el país, no se vería nada bien en el legajo de un dirigente que aspira a llegar a la presidencia en 2027.

En La Plata afirman que Milei y los libertarios "politizaron ridiculamente el tema" y anticipan que la Legislatura debatirá desde la semana próxima un Regimen Provincial de Fomento a las Inversiones Estrategicas, una suerte de RIGI bonaerense. No lo admiten, pero buscaran no quedar a la zaga de la agenda del Presidente, "Nosotros vamos a trabajar con un regimen propio", dice uno de los principales funcionarios de Kicillof, para quien el RI-GI nacional "ya estă en vigencia en todo el territorio del país desde que fue sancionado"

La pulseada entre la Casa Rosada 2023 el primer lugar en inversión y la gobernación es ostensible. En La Plata sostienen que el modelo económico de Milei y el ministro

Luis Caputo "no cierra" ni aun con la llegada de inversiones de mas de 200 millones de dólares como las que promueve el RIGI Están convencidos de que la gestión libertaria obtendrá poco y nada de capitales estadounidenses porque los encuentros de Milei con magnates como Elon Musk no sellaron anunclos de inversiones. "No consiguio ni un centavo", repiten.

# "Son peronistas"

"Nosotros estariamos chochos de ir con los yanquis si nos dan algo, pero nunca nos dieron nada y nosotros les entregamos todo", afirma en tono coloquial un colaborador de Kicillof, que contrapone la ambiciosa inserción de China en la región. "Nos dieron swap, la Ruta de la Seda, las represas, centrales nucleares, el Belgrano Cargas. Y ahora nos mandan a empresas que quieren invertir en la provincia", enumera y se despacha con una frase elocuente "Los chinos son peronistas, Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar".

Aunque parezca exagerada, esa convicción anida en el lacillofismo. A tal punto que la administración bonaerense armó una "mesa china", integrada por ministerios y colaboradores -como Vaca Narvaja- que buscan "inversiones y oportunidades comerciales en China para las empresas de la provincia de Buenos Aires". El coordinador de la mesa es Carlı Bianco, el ministro que ejerce, a la vez, como una suerte de canciller de Kicillof En ese marco, reclbió a una comitiva de la empresa china Ruiyuan Holdings.

En La Plata siguen con mas atencion los movimientos de Pekin que los de Washington, "A Estados Unidos ni limones les podemos vender, mientras que los chinos nos vienen abriendo sus mercados de alimentos", dicen cerca de Kicillofa modo de justificación comercial. Y suman un concepto geopolitico: "La jugada de los chinos excede un incentivo más o menos, están conquistando el mundo, no contando monedas", Ası las cosas, Milei deberia replantearse el apodo de "el Soviético" que, con el lenguaje de la Guerra Fria, suele desunar a Kicillof •

# Cristina Kirchner criticó el juicio por el intento de asesinato

ATENTADO. A través de un video, reclamó que se amplie la investigación y se busque "a los autores intelectuales y financistas"

La expresidenta Cristina Kirchner publicó ayer un video a modo de descargo sobre la falta de avances en la investigación por el atentado en su contra, que ocurrio el 1' de septiembre de 2022 y por el que se desarrolla un juicio contra los autores materiales del caso, "La verdad de la milanesa", escribio la exjefa del Estado al compartir una publicación de "La Liga de la Justicia Social", una cuenta de Instagram que agrupa a influencers peronistas y kirchneristas.

"Imaginate que un dia salis de laburar, estás flegando a tu casa y cuando estas a punto de entrarun tipo intenta dispararte en la cabeza. Te salvás de milagro, pero cuando vas a hacer la denuncia te dicen que es porque vos no te es- viera creado solo para el atentado. tabas cuidando bien. Esto le pasó a Cristina Fernandez de Kirchner. y 'La Liga' te cuenta los detalles turbios del juicio por el atentado, y preparate porque son un montón", comienza el video, mientras los jóvenes se pasan la palabra.

Tras ello, indican que el juicio "essolo contra los autores materiales del hecho, es decir, contra quienes apretaron el gatillo", y no contra "los autores intelectuales que idearon y financiaron el atentado".

Es en ese momento que señalan a la agrupación Revolución Federal, la organización sospechada en la causa: "Para que lo entendamos bien, [Fernando] Sabag Montiel formaba parte de Revolución Federal, que recibia guita (sic) de la familia Caputo, enemigos políticos de Cristina. Acto seguido, Sabag le dispara a Cristina. Pero adivinen, para los jueces de Comodoro Py, una cosa no tiene que ver con la otra"

A lo largo del video, mencionan al ministro de Economia, Luis Caputo; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milel. "Caputo, además de financiar a Revolucion Federal. es uno de los pocos políticos que no repudió el atentado, además de Milei y Bullrich. Y ya que hablamos de Bullrich, hablemos de su nuevo emprendimiento, encubrimiento de crimenes. La mano derecha de Bullrich, Gerardo Milman, fue escuchado hablando con sus secretarias del atentado antes que el atentado 8 meses. •

suceda. Ojo, la Justicia les pidió a todos que entreguen sus teléfonos, lástima que el pedido fue cuatro meses después del atentado", marcan los protagonistas del TikTok que viralizó la expresidenta

Luego, los protagonistas aseguran que se borraron los datos de los celulares "en las oficinas de Bulirich", segun "declaró una de las secretarias". Además, explican que "Milman entregó un telefono que salió a la venta despues del atentado"

"Ya que hablamos de teléfonos. ¿sabias que el de Sabag Montiel se rompió justo al dia siguiente del atentado? Qué casualidad. El mismo dia que desaparecio Revolución Federal, casi como si estu-Incluso en un Space de Twitter de la agrupación Jonathan Morel [ellider de Revolución Federal] describia cómo él mataria a Cristina, y fue exactamente lo que Sabag Monttel haria despues", indican los influencers.

Por ultimo, apuntan contra la Justicia por la falta de avances contra otros supuestos autores. ya que solo se juzga a tres personas: Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, "Hay muchas otras cosas más que son turbias, pero se entiende, ¿no? Lo más importante de este julcio es lo que falta, lo que si queda claro es una cosa, el Poder Judicial está violando sistemáticamente los derechos de Cristina, igual que en todos los procesos judiciales donde està acusada. Hay un grupo muy chiquito y muy poderoso en Comodoro Py que está jugando a seguir intereses politicos sin medir las consecuencias", cierran.

La exvicepresidenta replicó el video tanto en su cuenta de Instagram como de TikTok-donde permanece activa- y lo calificó como "la verdad de la milanesa".

De acuerdo con la calificación de los hechos de la fiscalia, a Sabag y Uliarte, por el intento fallido de asesinato, les correspondería una escala penal que va de los 13 años y 4 meses de pristón a los 20 años. A Carrizo, presunto "participe secundario" del intento de homicidio, una escala que va desde los 6 años y 8 meses hasta los 14 años y



Hugo y Pablo Moyano, el viernes, en un homenaje a Eva Perón

# El Gobierno autoriza otro gremio de camioneros en Jujuy y le da un golpe al poder de los Moyano

TENSION. La Secretaría de Trabajo avaló un nuevo sindicato de choferes y es en la tercera provincia en la que pierden influencia; el antecedente de Santa Fe

Con los antecedentes de Santa Fe y Cordoba como telon de fondo, surge en Jujuy un nuevo sindicato de camioneros que no estará dentro de la órbita de Hugo Moyano. Así lo resolvio la Secretaria de Trabajo a partir de la resolución 385/2024 La medida dispuesta por el Gobierno significa un golpe al poder del lider camionero, quien ya no tiene injerencia plena en la actividad en tres provincias.

Por resolucion 385/2024, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, determinó la incorporación al registro oficiales de asociaciones gremiales al Sindicato de Conductores de Camiones de la provincia de Jujuy, otorgándole la potestad paraagrupar a los trabajadores que cumplan funciones bajo relación de dependencia en empresas dedicadas al transporte de cargas generales. Tendra zona de actuacion en toda la provincia, segun publicó el sitio Mundo Gremial. Ademas de inscribirlo en el Registro de Asociaciones Sindicales, la Secretaria de Trabajo aprobo el estatuto socialdel nuevo gremio, que conduce el secretario general Daniel Urrutia.

un exaliado de Moyano. Fuentes cercanas a los Moyano confirmaton ayer a LA NACION que apelarán la medida y buscaran que el sindicato ya existente, a cargo del moyantsta Jorge Rodríguez, se mantenga como el principal de la actividad

El antecedente mas reciente de una escision es lo que sucedió con la seccional de Santa Fe. Despues de una década de gestiones y pulseadas en la Justicia, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe logró desahharse de la Federacion Nacional, la entidad que agrupa a todas las seccionales del país y que es liderada por Hugo Moyano desde 1992. Con un fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de camara y dejó firme la desafiliación, lo que representa una derrota politica y judicial para el jefe camionero. Ahora. si avanza el tramite judicial, podria suceder lo mismo con Jujuy, otra de las seccionales discolas.

El Sindicato de Camioneros de Santa Fe es conducido por Sergio Aladio, un dirigente opositor al moyanismo que fue hace dos años victima de una escucha en la que un sicario pidió dinero a sus rivales para "cagarlo a tiros". A partir de ahora, con el aval de la Justicia, el gremio de Aladio podrá representar con independencia a los choferes de la provincia. Cuenta con unos 24.000 afiliados y el dirigente santafesino apuesta a reunir a las seccionales discolas para disputarles a los Moyano en un futuro cercano el control de la Federación Nacional, donde otro de los hombres fuertes es el chubutense Jor-

ge Taboada. Aladio, un dirigente de 52 años de Arroyo Seco que se formó gremialmente bajo el ala de Abel Berolz, histórico tesorero de Moyano que murió en 2007 asesinado, busca ahora diferenciarse por completo.

La pérdida de influencia de Moyano tiene que ver con los coletazos de la crisis en la obra social de los camioneros, que arrastrama una deuda que alcanzaria los US\$20 millones El referente ya no cuenta con el poder absoluto en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reune a 24 gremios de la actividad de todo el pais. Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba su liderazgo.

El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Aladio, marcó un fuerte precedente También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen. En Jujuy y Tucuman emergieron dos sindicatos de camioneros alternativos con simple inscripcion como un desafioy sucedió algo similar en Chaco, donde ya habria tres agrupaciones. Moyano conserva todavía intactos el poder y la verticalidad, pero se abre un inmenso interrogante sobre lo que pasaría cuando ya no este más. •





### **DISFUNCIONES SEXUALES** MASCULINAS

Tratamiento médico mediante ondas de choque bajo control elastográfico

Disfuncion Erectil Fibrogeniaa, neurogenica. fuga venasa Enfermedad de Peyronie Retraccion peneana Dolor prostatico cronico

No invasivo - Indoloro - sin efectos adversos apta diabeticos su unite de edad

SHOCKWAVE

Тиглия: 11-2878-4060 Horario: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs.

Ay Raul Scalabrini Ortiz 1618, Piso 3" "A" CABA info@shockwaveargentina.com / www.shockwaveargentina.com

# SOCIEDAD

Edicion de hoy a cargo de Maria Elena Polack www.lanacion.com/sociedad @I.NSociedad Facebook.com/lanacion sociedada/labación.com.ar

### **VUELTA A CLASES**

# Semana de frío

Tras dos semanas de receso invernal, mañana los alumnos de la Capital. Federal y la provincia de Buenos Aires regresarán a su ritmo escolar usual. Lo harán con temperaturas muy bajas a primera hora de la mañana, que apenas alcanzarán el grado. Recién para el jueves próximo se esperan II'C de minima y 26'C de máxima, con cielo parcialmente nublado

# Educación | INICIATIVAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

# Más colegios restringen el uso del celular en el regreso de las vacaciones de invierno

Muchos lo harán durante toda la jornada y los aparatos serán guardados en sitios especiales: otros buscarán alcanzar acuerdos con los alumnos para que aprendan a autorregularse

María Nöllmann

LA NACHIN

Los smartphones se hacian presentes durante casi toda la jornada escolar, pero lo que más impactaba a Cynthia Simson, directora del St. Paul's College, de Hurlingham, era su efecto en los recreos. "Te dabas una vuelta por el patro y velas filas de chicos, sentados uno al lado del otro, todos con la cara en el celular. Después tentas un par de grupitos de amigos jugando al basket, al futbol, pero la cantidad de celulares era llamativa", recuerda, a pocos dias del ha de las vacaciones de invierno

Esta situación, sumada a los problemas de distraccion generados en las clases, llevó a que el colegio tomara una decisión tajante a partir del regreso a clases, mañana, los dispositivos móviles estarán prohibidos durante toda la jornada escolar, que es de ocho horas.

"Nos pusimos a pensar: Quéqueremos, ¿Queremos a los chicos sentados en sus tiempos libres frente al celular?; ¿o los queremos jugando y charlando cara a cara?", plantea Simson. Durante las clases, cuenta, a pesar de que el uso de celulares estaba prohibido, algunos estudiantes los usaban igual. "La tentación, de alguna manera, era más fuerte que los chicos. Entonces habia discusiones con el profesor, enojos, perdida de tiempo, un montón de dinámicas que nos llevaron a pensar: Esto no está funcionando™, señala.

La misma medida, con algunas diferencias de formas y criterios. comenzarà a ser puesta en practica, también tras el receso invernal. en al menos otros tres colegios del área metropolitana de Buenos Aires: Northiands, Colegio del Salvador y St. Catherine's Moorlands School Otrasinstituciones, como el Michael Ham, comenzarán a aplicarlo en los primeros tres años del nivel secundario.

"No es que acordamos; hagamos esto'. Lo fue decidiendo cada colegio, uno atras del otro, sin estar en comunicación con los demás. Vemos lo mismo, y estamos decidiendo le en esta direccion", explica Simson.

No son los primeros. Segun pudo Saberla NACION, en el primer trimestre del año, al menos unos 30 colegios de Capital Federal y de la zona norte decidieron avanzar con el mismo proyecto. Es un movimiento global que ya se ve en otros países de la region, especialmente Chile, y también alrededor de Europa. En el Reino Unido, por ejemplo, este año

EUSTRACION DE ARIEL ESCALANTE

30 colegios se pusieron de acuerdo para anunciar la medida de manera

En la Argentina, los resultados de los colegios que ya lo aplicaron fueron positivos, según comunicaron algunos de sus directivos a las comunidades educativas. "Aumento el nivel de juego en los recreos, juegos deportivos, de cartas, de mesa. Las situaciones en las que los alumnos mantienen conversaciones han crecido significativamente. Mejoro el clima áulico y la atencion de los alumnos en las clases y disminuveron los conflictos sociales", se lee en el comunicado que enviaron las autoridades del colegio San Marcos, de San Isidro, a los padres hace un par de sernanas. Este establecimiento aplica la medida "celulares cero" desde inicios de este ciclo lectivo.

Los distintos colegios aplican la nueva medida de maneras variadas. Mientras algunos adquirieron armarios o cajas con llave para que los alumnos dejen sus celulares y no tengan forma de acceder a estos hasta el fin del día escolar, otros apuntan a trabajar el autocontrol de los estudiantes, permitiendo que cada uno tenga su aparato en su mochila, pero comprometiéndose

a no sacarlo ni usarlo en todo el dia. y siendo sancionado en caso de incumplir la norma más de una vez

Este ultimo es el caso del Colegio Northlands, con sedes en Olivos y Nordelta, "En principio, los tienen que dejar en sus mochilas. Tene-

Ya hay unas 30 instituciones que le pusieron condiciones al celular en el aula

En algunos casos se podrán usar los aparatos, si los habilita el docente

mos un sistema de ir iterando, de ir aprendiendo de lo que vamos caminando. Entonces, por ahora no diseñamos un lugar en donde dejar los celulares, sino más bien vamos a trabajar sobre la autorregulacion de los chicos. Es algo que ya lo venian haciendo nuestros alumnos de primaria que tenian celular y los de primer año de la secundaria", explica Lucila Minvielle,

directora general de la institución.

En caso de incumplimiento, sostiene, la primera advertencia serà una conversacion. Pero si el uso del celular se vucive a repetir, evaluan aplicar sanciones. En el Northlands, la medida aplicará a todos los años escolares menos al ultimo, en que los alumnos tienen actividades de liderazgo que requieren el uso de celulares.

"El colegio tiene la función de ayudar y potenciar a los chicos, que aprendan herramientas sociales y a vencer la timidez. Y nos parece que el cetular mete ruido, desincentiva actividades sociales y recreativas. Si bien nuestros chicos, en general, como tienen mucho espacio al aire libre, juegan, queriamos fomentar más eso. Querramos evitar que tal vez los chicos se refugien en una pantalla porque les cuesta generar un vinculo. En la conversación cara a cara se ponen en juego otras habilidades, otra empatia", sostiene Minvielle.

En la mayoria de los colegios que tomaron decisiones similares, las nuevas medidas responden también a pedidos de los padres, en algunos casos, por situaciones puntuales vinculadas con el uso problematico de sus smartphones.

"Se acercaron familias a expresar preocupación por situaciones que el los encontraron o que habian conversado con sus hijos respecto de las apuestas virtuales", comentan fuentes del Colegio del Salvador, ubicado en Balvanera.

En su caso, la decisión de aplicar "celulares cero" tras las vacaciones de invierno llegó luego de numerosas reuniones con docentes, tutores, psicopedagogos y directivos. Sumado a la cuestión de las apuestas virtuales, destacan la dependencia excesíva de los alumnos con respecto a sus smartphones. "Esta dependencia afectaba negativamente a la capacidad de Interactuar, al desarrollo de las habilidades de comunicación interpersonal", destaca el vocero consultado.

En su caso, los estudiantes van a dejar al comienzo del dia sus celulares en lockers con su nombre y apellido, que se encontraran en la oficina del tutor de cada año. Los mismos serán entregados a los alumnos al finalizar la jornada escolar

# En el secundario

Hay colegios que comenzarán a aplicar la medida en los primeros años del nivel secundario. El coleglo Michael Ham, con sedes en Vicente López y Nordelta, hace años ya prohibia el uso de celulares para los alumnos de primer año del secundario, y que después de las vacaciones de invierno extenderá la medida a los de segundo y tercer años.

Sergio Grimozzi, director académico del colegio, hace una distincion entre el uso de celular de los alumnos de los primeros tres años de la secundaria, en los que detectaban mayor dependencia, y los de los ultimos tres años. En este ultimo segmento, los directivos apuestan, por ahora, a no a prohibir los dispositivos móviles, sino a generar con ciencia sobre su uso medido

"Es una medida de transición y vamos a ir evaluándola constantemente Estamos abiertos a ver qué es lo que pasa, nada está escrito sobre piedra. Puede ser que eventualmente tomemos la decisión de ampliar la medida", afirma Grimozzi.

Segun escribió en el comunicado que la comunidad educativa recibió antes del receso invernal, con el objetivo de fomentar la interacción social, el desarrollo de habilidades y la diversión durante el recreo, los alumnos tendrán a disposicion durante los recreos juegos de mesa y de ingenio en espacios abiertos y cerrados. "También continuaremos brindando espaçios formativos tanto para las familias como para las alumnas sobre los riesgos y beneficios del uso de celulares y sobre la dependencia digital, junto con el desarrollo de hábitos de uso responsable", agrego.

Para las alumnas de 4' a 6' años, en tanto, continuara la prohibición de uso en clase, salvo en las ocasiones en que el docente lo habilite con fines pedagógicos. Desde el año pasado, en clases, los alumnos debendejar sus celulares en una estructura conocida como "pocket", a la

vista del profesor •

# Gobernar es alfabetizar, así será posible el crecimiento integral

OPINION

Sandra Pettovello y Carlon Torrendell PARA LA NACEJA

ace poco celebramos el 140º aniversario de la lev 1420, hito relevante de la educación argentina. Hoy estamos en tiempos difíciles y toda la sociedad enfrenta grandes desafíos. Los docentes no son la excepción. Conocemos sus dificultades actuales y también sabemos que, si generamos las condiciones para que puedan ejercer de modo más pieno su trabajo profesional, a traves de políticas educativas participativas, se lograrán mejoras sustantivas en la educación de nuestros alumnos.

En el lanzamiento nacional del Compromiso Federal por la Alfabetización, en San Juan, el presidente Javier Milei puso en claro que la forma en la que se enseña en las aulas y el contenido que alli se expone tienen un rol fundamental en la lucha por una Argentina desarrollada y pujante. "El analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación esa la economia", como lo explicó aquella vez en la Casa de Domingo Faustino Sarmiento al recordar su mensale en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

En paralelo, mientras se tomo por las astas la lucha contra la inflacion, lo mismo hicimos en el Ministerio de Capital Humano con la educación. Celebramos que en el

Consejo Federal de Educación las 24 jurisdicciones junto con la Nacion acordáramos por unanimidad trabajar para erradicar el analfabetismoenel siglo XXI, con la asistencia y cooperación de la Secretaria de Educación nacional

Al comprobar ese panorama reforzamos la conviccion de que no estamos para escaparle a la historia, sino para darla vuelta y retomar los Ideales de Mayo. El verdadero progreso no se declama, sino que se despliega a través de acciones desarrolladas en conjunto con la sociedad civil

Estamos trabajando para que la educación sea el motor de la libertad y de la justicia

Aun falta mucho por hacer, pero ya hemos reafirmado en San Juan con fuerza institucional aquel compromiso acordado en el Consejo Federal de Educación: la cooperación bilateral entre los equipos de alfabetización nacional y provinciales, la conformación de una Red Federal de Alfabetizacion, la mejora sustanciali de la formación docente inicial y continua, enfocada en la alfabetización integral; el diseño e implementación deuna politica de libros que acompane el esfuerzo por la alfabetización; el desarrollo de un robusto sistema de evaluación nacional a fin de asegurar la mejora y el cumplimiento de las metas nacionales, al igual que la

conclusión de un sistema nomina) paraconocer la trayectoria educativa de los estudiantes, como asitambien, las trayectorias profesionales de los docentes y las dinámicas de cada escuela, distrito y provincia.

Tenemos antecedentes a emular El presidente Nicolas Avellaneda. que profundizo et plan de Sarmiento, tuvo que enfrentar severas crisis económicas y politicas, e igualmente impulso la instrucción publica en todos sus niveles. Esta epica incluyó la sancion de la ley 1420, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. norma que impulso la educación universal de criollos e inmigrantes allegados a nuestras tierras en el marco del apotegma alberdiano: "Gobernar es poblar".

Al trempoque el presidente Milei y su gobierno van logrando la proeza de encaminar la economia, estamos trabajando para que la educación sea el motor de la libertad y de la justicia. Hoy "gobernar es alfabetizar": meta acordada entre la Nacion y las 24 jurisdicciones.

Erradicaremos la inflación y erradicaremos nuevamente el analfabetismo. Así será posible el verdadero crecimiento integral de la Argentina, que incluirá efectivamente a todos. Este es el deber històrico que, como expresó el Presidente, tenemos los herederos de los Principios de Mayo y de la Generación del 80.

Los autores son la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación, respectivamente



Se recuperó un área ocupada por una fería informal

# Habilitaron un nuevo espacio público en Retiro

CIUDAD El 29 de febrero pasado. la Ciudad habia desalojado en Retiro una feria informal que funcionaba en la calle Carlos Perette, una de las entradas al Barrio 31. Segun las autoridades porteñas, alli se comercializaban objetos robados y era un lugar que alentaba el delito. Cincomeses después, concluyeron las obras en esa area adyacente a la Terminal de Ómnibus de Retiro y se presentaron a los vecinos.

"Reuro es una puerta de entrada. a la ciudad. En la feria Perette habia 600 puestos (legales, se vendia do es el principal ingreso al Barrio 31 y el borde con la terminal de cotectivos. Se vendian hasta compuespacio así es estar enfrente de lo cuadrados. •

ilegal y que la gente de bien pueda disfrutar de este lugar. Y cuando hay decision politica todo cambia", dijo el jefe de gobierno, Jorge Macri, al recorrer la zona e inaugurar las nuevas obras.

En el operativo de desalojo, segun datos proporcionados por la Ciudad, los camiones de basura realizaron 130 viajes para transportar 180 toneladas de materiales que debieron desecharse También, indicaron, habia cinco autos abandonados.

Las obras en esa zona incluyen mercaderia robada, pero sobre to- nuevas columnas de alumbrado, veredas y canteros, bacheo en 850 metros cuadrados de calles y colocación de mobiliario urbano. Adetadoras del Plan Sarmiento de una más, se informó que fueron coloescuela de la Ciudad. Recuperar un cadas 4190 plantas en 880 metros



# LA NACION





# JURADO

GABRIELA CABEZÓN CÁMARA **ALVARO ENRIGUE HÉCTOR GUYOT VIVITELLAS** 

# CATEGORIAS

DRAMATURGIA GUIÓN **NARRATIVA** 

NARRATIVA BREVE NARRATIVA GRÁFICA

PREMIOS 31.500.000 + CUNICAS DE ESCRITURA

CON ARIANA HARWICZ Y DAMIEL LINK

**INSCRIPCIONES ABIERTAS** -1-ASTA EL 11.08.2024:

TODOSLOSTIEMPOS.ORG

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalla Blanc www.lanacion.com/cultura1@l.Neultura Facebook.com.lanacion cultura wlanacion com ar

### ÚLTIMO DÍA DE VACACIONES

# Un museo en una antigua estación

El Ferroclub de Villa Lynch invita a compartir un viaje por la historia del ferrocarril Hoy de 10 a 17 en Springolo I, Saenz Peña, partido de Tres de Febrero, se puede visitar la antigua estación transformada en un museo con formaciones emblemàticas para explorar y pasear a bordo de un tren tirado por una locomotora de 1890 Ticket \$3000 y \$1500 (menores)

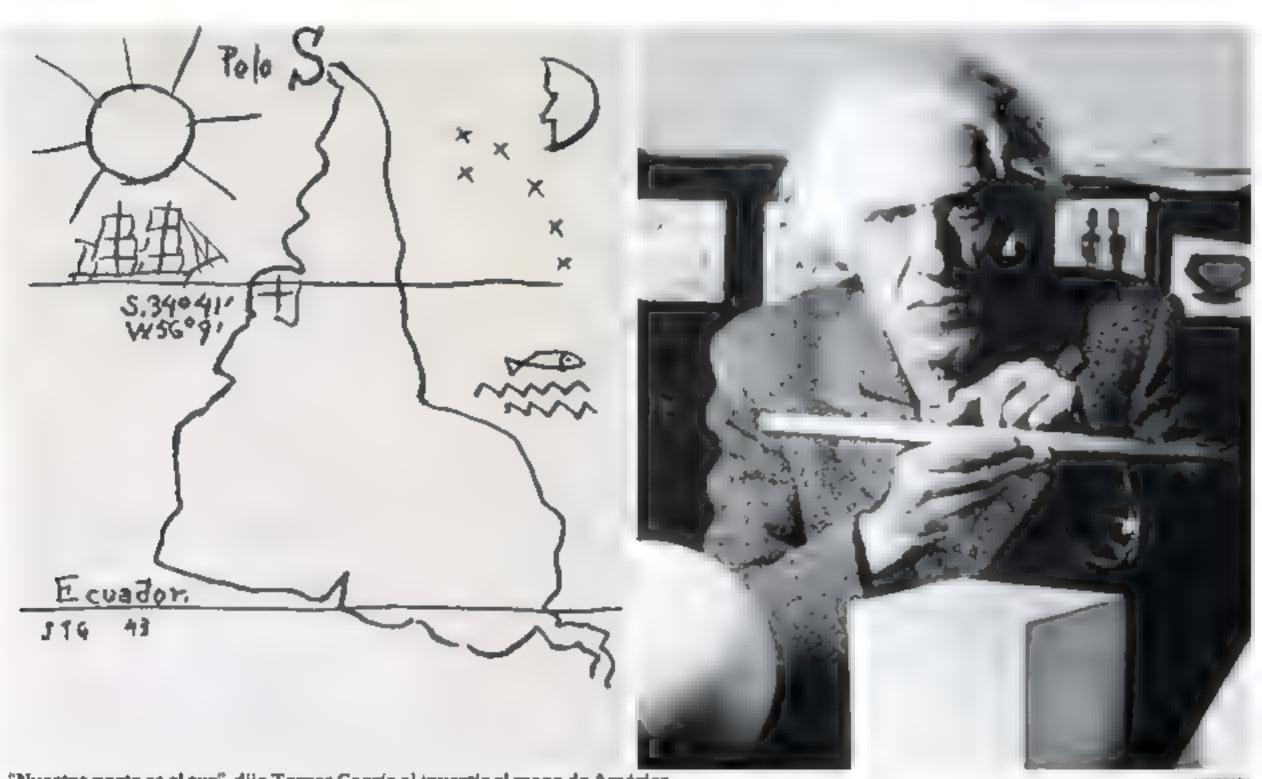

"Nuestro norte es el sur", dijo Torres García al invertir el mapa de América

# Joaquín Torres García: el legado de un uruguayo universal a 150 años de su nacimiento

HOMENAJE El artista cambió la cartografía al invertir el mapa y hacer del sur un norte; pionero del constructivismo universal, en el Malba y el Bellas Artes se exhiben algunas de sus obras

### Alicia de Arteaga PARA LA NACION

creada en 1943.

Un dia como hoy, hace 150 años, nacló Joaquin Torres Garcia, el uruguayo universal cuyo legado ha impregnado el arte latinoamericano. Cambió la cartografía, desplazando el centro hacia la periferia, al invertir el mapa y hacer del sur un norte. Essu obra trascendental meditada. profunda y de alcances infinitos. Fue

De padre catalany madre uruguaya, Joaquin crecio en el Montevideo de los barrios, hijo de un carpinteroy comerciante de elementos náuticos. Fue la calle su espacio de libertad. en una ciudad que le quedaba chica. Siempre supo que el camino era la pintura y buscó amphar el horizonte. Tema diecisiete años cuando partió con toda la familia a Barcelona. Ingreso en la escuela de Beilas Artes y completa la formación con Josep Vinardell y en la Escola Municipal d Arts i Oficis. Colaboró con Gaudi, el genio de la Casa Batlió, del Parque Güelly de la Sagrada Familia. Finalmente, se convirtió en el pintor oficial del Palau de la Generalitat, sede de la presidencia catalana

Pero no seria la academia su lugar en el mundo. Torres elige una formación autodidacta, influida por la

ola modernista y el "noucentismo" catalán, guardando para si la nostalgia de la Arcadia mediterranea como un paratso perdido.

Sus primeras obras recrean la antigüedad clásica con flechazos modernos, definidos por su perseverancia en la estructura, cierta necesidad de fijar los espacios en una cuadricula que será la simiente de lo que vino después: el constructivismo universal. Ese será su legado al mundo y su compromiso con la patria, en la creación de la Escuela

El año 2024 ha sido, es y será de festejos, que comenzaron en enero con la muestra del MACA. Museo Atchugarry en Manantiales, Punta del Este, y siguen ahora con la muestra Torres García Clasico, moderno. universal, en el museo que lleva su nombre. La exhibición inaugura hoy y se despliega en cuatro pisos del edificio ubicado en la peatonal Sarandi de la capital uruguaya. En el Museo Nacional de Artes Visuales, de Montevideo, el homenaje se llama El Universo como reto. La muestra se puede visitar hasta el 13 de octubre en las salas 2,5 y el jardin del MNAV

El reconocimiento no le fue esquivo al oriental de los simbolos y los juguetes que le encantaban y usaba

# SUS OBRAS EN **BUENOS AIRES**

### -Colección Costantini, Museo the Array Labbaseau surressant de-

Buenos Aires (Malba): conserva siete obras de Torres Garcia realizadas entre 1917 y 1946. Además, del célebre cuadro Composición simétrica universal en blanco y negro. de 1931 en el acervo del museo de Barrio Parque (Av. Figueroa Alcorta 3415) figuran Escena callejera o Calle de Paris (1930) y Constructivo con calley gran pez (1946), entre otros

### Colección María Luisa Bemberg, Museo Nacional de Be-

ilas Artes, atesora Composiction, de 1937, y City Hall (N.Y.). de 1942 (que no están exhibidos); Catedral Constructiva, de 1931, que se puede ver en la sala 27 Vanguardias noplatenses 1920-1950, junto con Composición constructiva, de 1946 Contraste, de 1931, está colgado en la sala 26. Vanguardias rioplatenses, 1910-1925

como terreno de experimentacion. Torres Garcia fue reconocido internacionalmente con obras en los grandes museos.

En Buenos Aires tiene un corpus importante en la colección de Malba, con la Composicion universal en blanco y negro, sublime pintura que Eduardo F. Costantini compro en un remate neoyorquino a precio récord. Integra también la exquisita selección de arte riopiatense de Maria Luisa Bemberg, que ocupauna sala en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Fue decisiva la muestra organizada por Luis Perez Oramas, curador entonces del MoMA, que se vio en Nueva York, en Madrid y en Málaga, exposición determinante de la legatimacion definitiva del artista uruguayo. Fue en 2016. Ya para entonces la obra de Torres Garcia estaba muy alta en el parnaso del arte latinoamericano y cotizaba en las subastas internacionales con los muralistas mexicanos, con Botero. Soto, Reveron y Frida. Su abstraccion sintética, la paleta baja y el uso de simbolos lo acercan a una imagen esencialmente americana, ligada al arte primitivo y a una mirada moplatense.

En su largo periplo de cuatro décadas, Torres Garcia ha visto el

mundo. Forma parte de la generacion que quiebra con el pasado para inventar algo nuevo, está Toulouse Lautrec, pero también Mondrian, Vantongerloo y esos jóvenes catalanes que pasan la noche entre copas en la barra del Quatre Gats, donde Picasso intercambia guantesy soledades con su gran amigo Casagenas, Torres dedica un tiempo al arte público, recibe encargos para iglesias y casas particulares y pinta los murales para el Salón Jordi inspirados en la arcadia de la nostalgia. Pero algo se está gestando en su interior

En 1917, en piena guerra mundial, su obra da un giro copernicano y aparece la ciudad, la gente, la calle, aquel espacio de libertad de su primera infancia al que suma letras numeros, grafismos, mojones de la propia ruta. Integrado a la bohemia parisina, donde mandan las vanguardias, funda el grupo Cercie et Carré (Circulo y Cuadrado), casi una definición. Ya está inmerso en el espacio plastico constructivo, cuya definición se acelera en un viaje a Nueva York

### Regreso a la potria

El paso siguiente es cumplir el sueño de regresar a Montevideo y volcar en un movimiento propio lo que ha visto, lo que ha aprendido de ese tiempo en transito. Estamos en 1934. Regresa y alcanza de inmediato la categoría de maestro del universalismo constructivo.

"Aqui, en Uruguay, deberia surgir una gran Escuela de Arte. Yo la Bamo Escuela del Sur, porque en realidad nuestro norte es el sur... A partir de ahora, ponemos el mapa al revés, para tener una idea bastante clara de nuestro posicionamiento, y no como lo querrian en el resto del mundo", dijo el maestro.

Tenta 60 años, habia vívido en Barcelona, Paris, Nueva York, En 1909, se caso con Manolita Piña, que lo sobreviviria largamente, ya que murio con III años, en 1994. Tuvieron cuatro hijos. Olimpia, Augusto, ingenia y Horacio.

Su repatriación coincide con la definición del legado: la Escuela del Sur, a partir del taller y de sus discipulos: Gurvich, Julio Aspuy, Augusto Torres, Manuel Padós y Marta Morandi entre otros

Además de sus libros, que son la llave para entender su pensamiento, Torres Garcia profundiza y abunda en el enfoque teórico con publicaciones, conferencias y clases magistrales. Su acción pedagógica se nutre de la experiencia, como su obra se alimenta de la vida vibrante de las ciudades, especialmente de Nueva York donde crea los juguetes geniales (Artist Toy Makers) y profundrza su adheston a la cuadricula. memoria de los comienzos, donde los espacios aibergan palabras, simbolos, numeros.

Queda en la memoria colectiva su mapa invertido, una genialidad, un salto hacia adelante que todavia hoy es revolucionario. Basta asociario con la 60º Bienal de Venecia, primera vez dirigida por un latinoamericano bajo el lema "Extranjeros en todas partes". Su inversión cartográfica es un punto de inflexión, un cambio de paradigma, una manera de mirar el mundo desde otro lugar. Ese mapa es un manifiesto visual, una bandera de la modernidad despiegada desde el sur. •



BEBER CON MULERACION PROHIBE LA VENTA LE BEBIDAS AL COHEN L'AS A MENURES DE 19 ANES.

Edición de boy a cargo de Jorge Martinez Carricart
www.lanacion.com/sociedad
www.lanacion.com/sociedad
www.lanacion.com/lanacion.sociedad@fanacion.com/ar



Vista aérea del imponente complejo, del que solo quedan ruinas

El arquitecto e historiador Néstor Jorge Freitas revive la historia del más espectacular complejo de entretenimiento de la Argentina; su gloria duró un suspiro: fue abandonado, saqueado y tres veces prendido fuego

# Casino de Necochea. Auge y caída de un edificio monumental que marcó los años de gloria de la ciudad

Texto Mariano Chaluleu

s un elefante blanco. Un gigante de hormigón que evoca un pasado glorioso. Fue concebido como el más espectacular complejo de entretenimiento de la Argentina. Lo tuvo todo: casino con 50 mesas de juego, bowling, discoteca, pista de patinaje, piletas, un estacionamiento con capacidad para mil autos... Su construcción más destacada e icónica, el auditorio oval ("un ovni que se posa sobre las dunas", lo describió un cronista en su mauguración), se convirtió en el edificio más fotografiado de Necochea. La clásica postal. Nunca estuvo ajeno a las controversias: su contraste con los tipicos chalets de la ciudad genero oposicion, que quedo reflejada en uno de sus primeros folletos de promoción: "Guste o no, una gran obra", decía.

Sin embargo, el edifició monumental (reconocido como una "joya arquitectónica") fue abandonado, saqueado y prendido fuego. El tercer incendio decretó su final. Ahora su destino está en danza: puede ser recuperado, demolido o vendado. La tercera opción parece la más factible. Aunque muchos vecinos de la ciudad se resisten a la idea. Todavia sueñan con volver a verlo en su esplendor

Néstor Jorge Freitas, arquitecto y autor del

libro Historia dibujada de mi pueblo Quequen-Necochea, conoce su historia mejor que nadie. En una entrevista con la Nacion, describe el pasado glorioso y el presente desolador de esta estructura emblematica.

-¿Cuando se construyo el casino en Neco-

chea? ¿En que contexto? -La historia empieza con otro casino, que fue el primero de Necochea, erigido en 1913. Formaba parte de un plan estrategico diagramado por la Sociedad de Fomento de Necochea. En ese contexto se trajeron el tranvia a vapor y, después, el tranvia eléctrico a la ciudad. Habia gente interesada en desarrollar los balnearios, así como (Patricio) Peralta-Ramos hizo en Mar del Plata. Acá, la Sociedad de Fomento pone en marcha un casino de estilo francés que hacia que uno pensara que estaba en la Costa Azul.

El partido de Necochea tema un antecedente contundente respecto del juego: en la localidad de Quequen se estrenó la primera ruieta del país.

-Asies. Los historiadores locales afirman que los responsables del hotel Quequén colocaron una ruleta en el sotano el mismo año de su mauguración, en 1895, que funciono de

manera clandestina durante un tiempo. No duró mucho y fue descubierta de manera absurda. Cuentan que habia un grupo de hombres, pasajeros del hotel, que frecuentaban el lugar. Como no podian revelar el secreto de la ruleta, decian a sus familiares que salian a cazar. Se vestian con botas y ropa de cazadores, salian con sus armas cargadas... Pero, en realidad, iban derecho al subsuelo del hotel a jugar a la ruleta. Alli, aislados de todo ruido, podian pasar horas apostando. Sucedio que una de esas noches "de caceria" se desató una gran tormenta con rayos y fuertes rafagas de viento. Empezó a cundir el panico entre las familias de los cazadores y dieron aviso a la policia. Curiosamente, poco despues, llegaron los hombres con sus ropas secas, impecables... No les quedo otra opción que confesar qué era lo que realmente estaban haciendo. -¿Qué sucedió con el casino de 1913 impulsado por la Sociedad de Fomento?

 Ese casino funciono bajo una administración privada y acompañó el crecimiento de la ciudad. Se convirtió en fuente de trabajo para muchisimas personas. En 1944 se produjo un cambio importante: el gobierno nacional dispuso que el juego debia pertenecer al Estado para realizar, con las ganancias, obras de beneficencia y de inversión. Y se creó la Sociedad de Loterias y Casinos, que se convertima en la nueva dueña de ese casino. Unos años después, la sociedad traslado el casino al Hotel Necochea, donde funcionó hasta 1962... ¿Que paso después? Se demolió el hotel y, por ende, desapareció el casino.

-¿Cuando se construye el nuevo casino? -Fijese que las dos ciudades turisticas frente al mar más importantes en la década de 1970 eran Mar del Plata y Necochea. La primera tenia un casino magnifico diseñado por Ezequiel Busullo alrededor de 1940. Necochea no tenía algo similar, entonces, Loterias y Casinos resolvio invertir en un casino modelo. El 12 de octubre de 1968 se colocó la piedra fundamental del nuevo complejo para el Casino de Necochea La construcción comenzó en 1972, fue un proyecto del arquitecto Roberto Quiroz, que habia participado, entre otras obras, en la sede de la Fundacion Eva Peron y en la Facultad de Ingenieria porteña. El proyecto fue financiado por Loterias y Casinos y el Ministerio de Obras Publicas. Era, es una joya arquitectónica. Situado frente al mar, rápidamente atrajo a muchisimas personas.

Negro el 22

La inauguración del casino de Necochea nene fecha cierta: 9 de febrero de 1973. La primera bola de ruleta lanzada "oficialmente" esa noche cayó en el casillero 22, negro. El complejo no estaba terminado en su totalidad, pero la sala de juegos ya mostraba el lujo en sus columnas revestidas con marmol de Carrara y verde Alpe. También estaba en funcionamiento el circuito cerrado de television, tecnologia de punta en aquellos tiempos, que permitta ver el comportamiento de los jugadores en cada mesa.

Se inauguró igual, a las apuradas, pocos dias antes de la finalización del mandato del presidente de facto Alejandro Agustin Lanusse. El ministro de Bienestar Social de la Nación, Oscar Puiggrós, queria dejar grabado su nombre en la placa maugural. A la fiesta de apertura asistieron 5000 personas, autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de vecínos.

"En los siguientes años, la obra fue ampliada. En 1975 se inauguró la segunda etapa, que comprendia el salón auditorio, el bowling, la pileta de natación, la parquización de los accesos, el estacionamiento... Además, el complejo tenia una galería comercial, una pista de patinaje y un teatro espectacular al que llegaban figuras de primer nivel. Y. por ultimo, se estrenó una sala con los primeros juegos electrónicos que aparecieron en la costa argentina", explica Freitas.

-¿Cómo impactó en la ciudad?

 Fue importantisimo, la gente lo tomo como un premio, como la devolución de la identidad, como una reparación historica. Había mucho dolor tras la demolición de la rambia, entre 1970 y 1971. Sin embargo, desde el punto de vista arquitectonico, sabiamos que iba a durar poco.

-¿Por que? Los arquitectos de Necochea sabemos que el hierro y el aluminio juntos son incompatibles. Y este casino tenía mucho hierro y aluminio. Además, habia problemas con la pileta, que estaba orientada al sur, de donde viene el viento más frio. Y se hicieron fuentes de agua... ¡frente al mar! Con el viento, casi constante, no se justificaba poner una fuente. Pero lo central eran los materiales: hacían que no se pudiera sostener. Hace 30 años convocaron a un grupo de arquitectos, entre los que estaba yo, para hacer un análisis de la estructura. El techo llovia y se habia empezado a agujerear Planteamos la necesidad de una reestructuración, aun se estaba a tiempo. Meacuerdo de que lo escribimos, pero jamás se hizo. No hubo voluntad politica.

-¿Cómo eran los visitantes del casino?

-De todo tipo, de todas las clases. Muchos obreros, que por esa época tenian mucho poder adquisitivo. Sin embargo, eso se terminaría pronto. La realidad argentina cambió durante la dictadura y se produjo una crisis que hizo caer al turismo en picada. Hubo una pérdida de consumo que arrastró a la ciudad y, por ende, al casino, que perdio caudal de gente. Además, en la década de 1980 se construyó la ruta 11, que abnó nuevas perspectivas de turismo, pero aisló a Necochea, que desde entonces quedaba mucho más lejos de Buenos Aires que, por ejemplo, Pinamar y Villa Gesell Después, ocurrió, misteriosamente una serie histórica de incendios, tres en total, que terminaron por destruir el lugar.

-Tres incendios ... es llamativo,

-El primero fue en 1978, provocado por dos empleados de mantenimiento que soldaban chapas con un soplete cuando voló una chispa y empezó el sinlestro. No generó grandes daños. Pero el segundo, en 2001, arrasó con toda la estructura de hierro y con la sala de juegos, que era la razón de ser del casino.

-¿Cómo se origino?
Se cree que fue intencional. Pero también se piensa que pudo haber sido por una causa electrica. El techo llovía y estaba muy deteriorado, así que es una hipótesis posible

¿Volvióa funcionar?

-Durante una época se trató de habilitar una parte, pero era imposible. Era un Titanic que ya habia comenzado a chocar al icebergen el segundo incendio. Luego hubo robos, gente que se lievo los decorados, las butacas... y despues, en 2018, el tercer incendio, que devoró el teatro.

El casmo fue cerrado oficialmente en 2020 durante la pandemia. Tuvo un breve renacer a comienzo de 2023: el 14 de enero abrio las puertas de su salón de juego en un espacio reducido, con pocas mesas de juego y sin el brillo de otros años. La reapertura dio trabajo a 60 personas, entre casineros, maestranza y administración. Sin embargo, la experiencia duró poco más que un suspiro

Vecinos de Necochea recuerdan la visita de autoridades de Casinos Victoria, en abril de 2023 que les devolvió las esperanzas de volver a ver su sala abierta. "Pero no se supo más", dicen con nueva desazón El futuro del casino de Necochea hoy parece resumirse en



El bowling, otra imagen del abandono



Las piletas del complejo, frente al mar-

el grito de un croupier: "No va mas"

"Hoy en dia está completamente abandonado, es como un elefante blanco. Es un Titanic que ya perdió los motores..., Ya dejó de navegar", lamenta Freitas.

-¿Siente es peranza de que se pueda recuperar la estructura y darle un uso?

-Si. Extrañamente, hay gente de Necochea que jamás presencio la demolición de la rambia, pero que, sin embargo, pide que se la recupere. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un pensamiento magico de parte de los pobladores de Necochea y creo que de muchas ciudades del interior del país de recuperar ese pasado glorioso. En el caso de este lugar, era un edificio de caracter colectivo, agrupaba a la gente, era donde se hacian grandes festividades, encuentros comunes... Era un edificio que contenia a los vecinos

-¿Cree que el casino de Necochea puede ser recuperado?

-Se dicen muchas cosas, pero no hay nada concreto. Al mismo tiempo, hablan de arreglarlo y también de venderlo

"Vale 9 millones de dólares"

Ernesto Povilaitis, actual secretario legal y tecnico de la Municipalidad de Necochea, habla del futuro del emblemàtico casino. Y empieza con una curiosidad; "Originalmente esa estructura estaba prevista para Córdoba y fue implantada en Necochea. Hasta 1997, pertenecia a Loterias y Casinos de la Nación, que se lo pasó a la provincia. Y la provincia, en simultaneo, nos la transfirio al municipio. Desde ese momento, el casino no tuvo el mantenimiento necesario por una cues-

tión lógica: el mantenimiento de semejante estructura es muy costoso para un municipio, especialmente por la gran cantidad de hierro que tiene, que, a la orilta del mar, esta expuesto a muchisima erosión, que genera un desgaste terrible de las estructuras"

-¿Cuanto tiempo lleva abandonado?

-Hasta fines de 2015 habia algunos espacios concesionados. Habia un kiosco, una agencia hipica, el propio teatro auditorio... Obviamente que los montos de mantenimiento del complejoeran imposibles de afrontar para los concesionarios. Además, la sala de juegos, que tema maquinitas, se derrumbó: las maquinitas, con su propio peso, hicieron que la estructura cediera. El edificio tenia un deterioro notable. A partir de ahi, hubo una gestión municipal que. con una gran crisis econômica de por medio, no pudo hacer absolutamente nada. Y luego, en la pandemia, se prendió fuego el auditorio. Desde entonces, hicimos dos liamados a licitacton. En el primero se presentó un oferente, al que por cuestiones formales se le rechazo la oferta. Y en el segundo llamado no se presento nadie. Esto va de la mano, tambien, conel llamado de licitación que tiene que hacer la provincia para la sala de juegos, que cuenta con ocho mesas de ruleta, dos de punto y banca y dos de blackjack, y que es lo unico que siguió funcionando.

-¿Van a volver a llamar a licitación?
Si, es nuestra idea. El municipio no puede sostener semejante estructura y no esta en condiciones de ponerla en valor

-¿Hay un precio de venta estimado?

-Tenemos una tasación oficial, hecha por una comision integrada por empleados y funcionartos municipales, por el Colegio de Martilleros de Necochea y el Colegio de Arquitectos de la delegación de Necochea. Esa tasación arrojó un valor de 9 millones de dólares por todo el complejo.







Los Miserables Resto



KA1A En tablas







EL CLUB DE LA MILANESA



En locales adhendos

En locales adheridos



CODIGOS DE DESCUENTA



Activá tu mundo

BENEFICIOS VALIDOS DESDE EL OZ DE JULIO DE 2024 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024 EN LA REPUBLICA ARGENT HA PARA SOCIOS DE CLUB LA NACION PARA OBTEMER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA. SIN EXCEPCIÓN EL DESCUENTO SE REAL ZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN JN CARÁCTER EXCLUSIVA MARATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS. SON RESPONSABIL DAD DE SA LA NACION. LA TARJETA DE CLUBLA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUBSCRIPTORES DEL DIAPID LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITA 3251. CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUBSCRIPCION Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW. CLUB LANACION. COM AR

# **SEGURIDAD**

Edicion de hoy a cargo de Daniel Gallo

www.lanacion.com/seguridad @LNseguridad Facebook.com/lanacion
seguridad@lanacion.com/ar



### "Estamos hasta las manos"

Entre los mensajes de audio que los peritos informáticos pudieron recuperar de celulares de los sospechosos por la sustracción de Loan Danilo Peña (foto), figura un extraño mensaje enviado por el capitán de navío retirado Carlos Pérez a un contacto identificado como Tri Tri, "Yo estuve con él, estuvimos hablando todo, compartimos el almuerzo, así que estamos hasta las manos" señaló en ese audio que esta bajo investigación.

# Órdenes y mensajes avalan la teoría sobre una zona liberada para raptar a Loan

INVESTIGACION Sospechan que el comisario Walter Maciel habría impartido una directiva de replegar a los policías de Nueve de Julio en los primeros momentos de la búsqueda del chico

Gustavo Carabajal

Ante un silencio que rompe los oldos de parte de los ocho imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, la unica posibilidad de que se pueda saber qué paso con el mão desaparecido el 13 de junio pasado, entre las 13.52 y las 14.20, podría encontrarse en el análisis de los telefonos celulares de los acusados y los barridos de las antenas de telefonia móvil en un area de 60 kilómetros cuadrados que tiene como vértices las localidades de Nueve de Julio, Yataity, Gobernador Martinez y Mantilla,

Después del 13 de Junio pasado. los acusados cambiaron sus hábitos, comenzaron a comunicarse entre si y borraron llamadas y mensajes. Uno de los que los que eliminaron mensajes fue el capitán de navio retirado Carlos Guido Pérez, que borró 25 comunicaciones el 21 de junio pasado, cuando fue detenido

En la revisión de esos celulares apareció una pista que avalaria la presunción que indicaria que el comisario Walter Maciel habita dado una orden que permitió que se liberara la zona en la que Loan fue secuestrado. Los responsables de la investigación intentan establecer si esa orden tuvo como objetivo facilitar el ocultamiento del nuño de 5 años. Hasta el momento, la catificación penal por la que fueron indagados los detenidos es la de sustracción y ocultamiento de un menor.

El 13 de junio, a las 18.45, el comisarto Maciel mando un mensaje al grupo que integran los efectivos de la comisaria de Nueve de Julio en el que dijo que se replegaran a la casa de la señora Catalina, en lugar de rastrillar el monte donde habian visto por última vez a Loan. Esta orden fue interpretada por los fiscales como un supuesto intento de Maciel por desviar la busqueda y liberar la zona.

"El comisario Maciel les da la directiva de que entren en el monte, manifestando que él se iba a hacer cargo de entrevistar a los familiares. En ningun momento hubo comunicación por parte del comisario hasta las 18.45, donde este les dice por audio de WhatsApp que se replieguen hasta la casa de Catalina Peña, que él estaba llegando con más gente", consignaron los fiscales federales en la acusación contra el jefe policial detenido,

Para profundizar o descartar la presunción de que pudo existir una orden de la liberar la zona, la jueza



El juzgado federal de Goya, epicentro de la investigación del caso Loan

ordenó que se realicen peritajes de forma urgente en los celulares de cuatro policias que forman parte de la dotación de la comisaria de Nueve de Julio. Esos telefonos ya están en el laboratorio de la Policia Federal, en Azopardo y Mexico.

Un mensaje que aparece en la mira de los investigadores se completó con una sucesión de comunicaciones registradas el 14 de junio durante la madrugada en las que, por ejemplo, se indicó que "Loan habia aparecido"

A las 2.32, Laudelma le mandóun mensaje a una vecina cuyo celular N° 5493777246...aparece agendado como "Mary de Rajoy", en el que le avisaba que estaba en la comisaria y que le dijeron que Loan habia sidohallado. Cincominutos después, Laudelma conversó con la testigo y le dijo; "El comisario me dejó acá y se fue porque lo tema que ver el médico". Después se determinó que eso era mentara.

A las 2 40 Laudelina en una charla con Camila Nuñez, pareja de Diego Peña, primo de Loan, quien estuvo en el almuerzo en la casa de Catalina Peña, afirmo que el comisario dijo que el niño habia aparecido.

Casi cuarenta minutos despues, hubo una serie de mensajes sospechosos. En ese momento, la hipotesis de los responsables de la busqueda de Loan indicaba que el

niño se habia perdido en el monte. Hasta el momento, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, no citó a declarar a la hija menor de Laudelina

Alas 3.18. esa adolescente le mando un mensaje a su hermana Macarena, en el que le dijo: "Todos van a ir presos". Macarena respondio: "Marni también". El 5 de julio. Laudelina fue detenida.

El 13 de junio, a las 18.45, el por entonces jefe de la seccional policial mandó un audio al grupo de WhatsApp de sus subordinados con indicaciones que, ahora, son consideradas un intento de desviar el rastrillaje

Segun la Justicia, para desviar la investigación, Laudelina, pareja de Antonio Bernardino Benitez, otro de los detenidos, plantó el botin de futbol 5 de Loan en el barro, a 2500 metros del denominado "punto 0" de inicio de busqueda.

Además, la tra de Loan afirmó que mintió el 29 de junio a la madrugada cuando, en una declaración irregular ante un fiscal de Corrientes, manifestó que su sobrino había sido atropellado por la camioneta Ford Ranger blanca que conducia el marino retirado Perez, esposo de Mana Victoria Caillava.

OVINDRA

A las 3.35, Laudelma le mando un mensaje a su hija en el que el que le dijo que estaba en la comisaria esperando declarar junto a Mónica Carmen Miliapi, pero el comisario se habia ido porque recibió un aviso. Dos dias después, Miliapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramirez, fueron detenidos junto a Benitez, acusados de supuesto abandono de persona. Tanto Laudelma como Miliapi, Ramírez y Benitez habian concurrido al almuerzo en la casa de la abuela del niño.

El 14 de junto, a las 5, Laudelma avisó que, en realidad, Loan no habia aparecido y que hubo un error en la camara de uno de los drones.

A más de un mes de la desaparición de Loan, los investigadores de las cuatro fuerzas federales de segundad que buscan al pequeño lograron establecer que los imputados no salieron de esa zona, en la que dan cobertura de telefonia celular las antenas instaladas en las localidad de Yatayti, Nueve de Julio, Gobernador Martinez y Mantilia, tuvieron varios llamados entre ellos y no realizaron comunicaciones con lineas pertenecientes a sospechosos

ajenos a la zona. Este dato no permitiria establecer, por el momento, si alguno de los acusados cambió de vehículo al mño después de haberlo sacado del cammo de 600 metros que comunica la casa de su abuela y el naranjal

Antes de cada una de las indagatorias, al realizar la descripción del
hecho por el que fueron acusados
los detenidos, los fiscales federales
indicaron que no descartaban que
Loan haya sido victima de un delito
violento entre las 13.52, cuando le
sacaron la ultima, y las 14.20, momento en el que Benitez, uno de los
tres primeros sospechosos apresados, llamóa su pareja, Laudelina Peña, en una comunicación que duro
9 minutos y 18 segundos.

Para los representantes del Ministerio Publico, dicha llamada no tuvo como objetivo alertar sobre la desaparición de Loan, sino que formó parte de una mantobra relacionada con la extracción del niño, aunque no se detalla con qué objetivo, si se trató de una mantobra para entregarlo a una red de trata de personas, si fue victima de un homicidio o si el pequeño sería usado como moneda de cambio en una operación narco, tal como sugirio una de las acusadas.

Despues de ese momento, todos los acusados modificaron sus habitos y costumbres. Ademas, una serie de mensajes hallados en el grupo de Whats App de los efectivos de la comisaria de Nueve de Julio pusieron al descubierto que el comisario Maciel habria impartido una serie de órdenes que tuvieron como objetivo liberar la zona para favorecer la extracción de Loan, para desviar la busqueda y para plantar el botin del futbol 5 del menor con el objetivo de alejar la atención del verdadero lugar por el que se llevaron al mño.

"Las conductas desarrolladas por Maciel indicarian que asumio un rol relevante en el encubrimiento de los posibles autores de la maniobra, en el entorpecimiento de la pesquisa que, a esta altura de la investigación, no permiten descartar una participación activa en el ocultamiento del niño, cuya busqueda aun subsiste", se consignó en la acusación de los fiscales.

Segun la hipotesis de los representantes del Ministerio Publico, a partir del analisis de los dispositivos móviles de los imputados, se observarian actividades e intercambios de comunicaciones que pusieron al descubierto que, después del 13 de junto a las 13.52, hubo un cambio de comportamientos, habitos y conductas.

Otro de los llamados que aparecen en la mira de los investigadores fue realizado el 13 de junio a las 15.37. Caillava alertó a la policia de que Loan habia desaparecido. Segun consta en el expediente, esa comunicación fue atendida por el policia Mariano Duarte, Caillava conocia al efectivo que se desempeñaba en la comisaria de Nueve de Julio porque la hija del policia habia sido alumna suya. Segun los investigadores judiciales, la maniobra para demorar la intervención policial se completó con la anotación en el libro de guardia de la seccional, en la que se indicó que a las 16.15 se habia recibido el llamado de la madre de Loan en el que denunció la desaparición de su hijo menor.







A SAPARILIBA

BAYER

Macro

**Exponenciál** 



R El Tribuno

BAESTCARIES

AgroLink

Clarine LA NACION

# En el conurbano, tiradores y víctimas son cada vez más chicos

Menores participaron en la muerte de Bastián Montoya Escalante, el niño de 10 años que quedó en medio de una mortal persecución en Quilmes

ADN DEL CRIMEN Gustavo Carabajal LA NACION

a investigación por el homicidio de Bastián Montoya Escalante, de 10 años, ocurrido en Wilde, determinó que tres de los cuatro ladrones en moto que participaron del asalto que precedió al asesinato del miño, eran adolescentes. Este episodio puso al descubierto el aumento del veinte por ciento en los primeros seis meses del año de la cantidad de menores involucrados en hechos de sangre, ocurridos en los principales departamentos judiciales del conurbano.

Dicha estadistica coincide con las cifras oficiales en las que quedó al descubierto que, en 2023, los menores considerados punibles, de entre 16 y 17 años, comeneron 67 homicidios. Se trata de unaumento de doce por ciento con respecto a 2022, cuando se registraron 59 homicidios cometidos por adolescentes de esa edad. La cifra no incluye a los menores de 16 años porque son no punibles.

Las cifras oficiales indicaron que aumento 19 por ciento la cantidad de menores punibles procesados por tenencia y portacion ilegal de armas de fuego. En 2022 se iniciaron 253 sumarios por ese delito, mientras que, en 2023, hubo 300 procesos contra adolescentes de 16 y 17 años que fueron detenidos con armas.

Este dato reveló el facil acceso a las armas que tienen los menores delincuentes y que no dudan en usarias para un asalto. Por ejemplo, durante 2023 hubo 67 casos de abusos de armas de fuego y más de dos mil robos con armas y robos agravados. Con respecto al último de los delitos, la cifra representó un crecimiento de 31 por ciento, con respecto a 2022.

También aumentó la cantidad de menores involucrados en los casos de lesiones leves agravadas, ya que durante 2023 se instruyeron 55 expedientes por este delito contra adolescentes punibles, 20 por ciento más que el año anterior.

La investigación del asesinato de Bastián encarada por Justicia determinó que tres de los cuatro ladrones en moto que asaltaron a un policia en la puerta de una escuela tecnica, eran menores. Dos de los tres adolescentes tienen 16 años y son punibles para la ley.

El tercer acusado tiene 14 años y, por su edad es inimputable, segun la legislación actual. En tanto que el cuarto detenido tiene 18 años, es mayor y, a pesar de contar con siete causas penales, estaba en libertad.

Los cuatro sospechosos están actualmente detenidos, acusados de participar en el robo y tiroteo ocurrido el 10 de julio pasado en la Caxaraville y Rondeau, en Wilde, contra un vecino que esperaba que el hijo de su pareja saliera del Escuela Técnica N° 3.

Los ladrones no advirtieron que el dueño de la moto al que apuntaron con un arma era un efectivo de la policía bonaerense que se desempeña en al Comando de Patrulias de Avelianeda y que, en ese momento, estaba de franço,

El efectivo se identificó como integrante de la fuerza de seguridad provincial y abrió fuego contra los



Motochorros adolescentes, un peligro que aumenta en el conurbano

ILUSTRACION GUILLERMO ARENA

asaltantes que habian llegado al lugar en dos motos. Al huir, uno de los ladrones chocó la moto contra un Chevrolet Corsa que circulaba por la zona. Mientras tanto el policia y uno de los asaltantes no dejaban de disparar.

Dos de los balazos disparados durante el tiroteo hirieron en el cuello y en la espalda a Bastián Montoya Escalante que, junto con su madre, quedó en medio del fuego cruzado entre el policia y uno de los cuatro asaltantes.

Al reconstruir el sangriento episodio, los investigadores determinaron que los cuatro ladrones venian en un raid delictivo que habia comenzado media hora antes en Sarandi donde robaron a una pareja la moto Rouser blanca, que usaron para ir a asaltar al policia, en el hecho que antecedio al enfrentamiento que termino con el homicidio de Bastian.

En el momento de ser asesmado, el pequeño regresabo a su casa con su madre, que lo habia ido a buscar al Club Sociedad de Fomento del Barrio de la Carne, donde jugaba al futbol en la categoria 2014.

El policia, de 30 años, que disparó contra los asaltantes estuvo detenido durante dos semanas. Fue excarcelado después que los peritajes de la Policia Federal no fueran concluyentes sobre cual fue el arma utilizada para disparar los dos balazos que provocaron la muerte del pequeño.

Doce horas después del homicidio del niño, la policia apresó a dos de los cuatro ladrones involucrados en el robo y el tiroteo contra el policia. Los malvivientes tienen 18 y 16 años. El sospechoso mayor tiene siete causas penales, tres de esos procesos son por robos a mano armada cometidos en Quilmes. Mientras que el adolescente cometio tres robos en dos meses.

Mientras que el miércoles pasado fueron detenidos otros dos sospechosos. A partir de la reconstrucción el hecho realizada por los investigadores judiciales, a cargo del fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Ignacio Colazo, se determinó que el acusado

de l8años se acercó al vecino que estaba en la puerta de la Escuela Técnica N° 3, le apunto con un arma y le grito: "dame todo o te quemo".

Entonces, ese hombre que esperaba que el hijo de su pareja saliera. del colegio, se identificó como integrante de la policia bonaerense. sacó su arma e impartio la voz de alto. El asaltante que había tomado la moto del policia, abandono el rodado abordó el vehiculo de su cómplice y abrió fuego contra el efectivo que estaba de civil. El policia disparo contra los cuatro asaltantes que huian en dos motos. Dos de los delincuentes chocaron contra un automovil blanco y dejaron la moto en el lugar. Al mismo tiempo, los cómplices, a bordo de una segundamoto, lograron huir.

En la linea de fuego entre el polícia y los asaltantes caminaban Bastián y su madre. El niño que iba en bicicleta fue herido de dos balazos, uno en el cuello y otro en la espalda. Falleció en el hospi-

En el primer semestre de este año aumentó 20 por ciento la cantidad de adolescentes involucrados en asesinatos en el Gran Buenos Aires

El año pasado, jóvenes de 16 y 17 años fueron señalados como responsables de 67 homicidios

Esa cifra no incluye los crimenes cometidos por menores inimputables tal Presidente Perón, de Sarandi Bastian Begó al hospital en estado grave. Uno de los proyectiles le habia entrado por la cervical derecha y salido por su hombro izquierdo. El otro, por el omóplato. Sufrió un shock hipovolemico por hemorragia aguda y dos paros cardiorrespiratorios. Superó el primero, pero en el transcurso de la intervención que

le practicaban hizo un segundo pa-

ro del cual no pudieron sacarlo.

Según el primer peritaje balistico, los tecnicos de la Policia Federal indicaron que "no fue posible afirmar ni descartar que los dos proyectiles hayan sido disparados por la pistola bajo estudio". El martes se realizará el segundo estudio para tratar de establecer si los proyectiles que causaron la muerte de Bastián fueron disparados por el polícia.

Otro estudio balistico realizado sobre las vainas servidas halladas en la escena del crimen, habia indicado que los únicos ocho casquillos encontrados en el lugar del hecho fueron disparadas por una sola arma, la que portaba el policía, una "pistola semiautomática de acción simple y doble, calibre 9mm, marca Bersa, modelo TPR9, con numeración serial 13-J84797". Hasta el momento, los investigadores no lograron encontrar el arma usada por los asaltantes.

Media hora antes de l'intento de robo frente a la escuela situada en Caxaraville y Friuli, los asaltantes, de 14. I6 y 18 años, se apropiaron de la moto de una pareja que circulaba por calle Venezuela, en Sarandi. En la denuncia, el dueño del rodado indicó que los delincuentes se moviltzaban en dos vehiculos y que uno de los asaltantes lo agarró de un brazo para hacerle perder el equilibrio.

Despues del enfrentamiento con el policia y del choque contra el automóvil blanco, uno de los asaltantes perdió una zapatilla, mientras que su complice fue herido de un balazo en la pierna. Durante los alianamientos realizados por los efectivos de la comisaria de Wilde se determinó que dos de los sospechosos vivian en la zona de Villa Corina, un barrio de pasillos laberanteos y

monoblocks, situado detrás del ce-

menterio de Avellaneda.

En tanto que los otros dos acusados, fueron apresados la denominada Vilia Luján en una casa situada en uno de los pasillos del asentamiento, que tiene acceso por las calles Luján y Lafuente.

A! revisar una de las viviendas allanadas, los policias hallaron dos cajas con 4.3 proyectiles calibre Magnum .357, similares a los del arma que mató a Bastián. Aunque la pistola, hasta el momento, no fue hallada y los resultados de los peritajes que se realizarán pasado mañana determinarian si el policía Juan Alberto Garcia Tonzo fue el autor de los disparos que provocaron la muerte del niño, de 10 años.

Sangre en las calles

El aumento de la participación de menores en hechos de sangre quedó al descubierto también en el homicidio de Umma, una niña, de 9 años, hija de un matrimonio de efectivos de la Policia Federal, a la que mataron durante el robo de un automóvil, en enero pasado, en Lonias de Zamora. Uno de los cincosospechosos detenidos por electimen, tiene 17 años.

Además, en Rosario, un sicario de 15 años mató a un taxista y a un colectivero; cobró \$300.000 por cada encargo, solo para causar terror; después de hacerlo, se fue a un shopping a comer y a la peluqueria. La misma edad tiene D, N O., el chico que asesmó a Rafael Méndez, un trabajador que se ganaba la vida con la moto que el adolescente le robó. Ya habia entrado ocho veces en comisanas por robos a mano armada e intentos de homicidio; la novena fue por un asesinato. Los dos tueron detenidos, però saben que no estarán mucho tiempo encerrados ni serán condenados porque son immputables,

Cada dia se registran más casos de menores involucrados en crimenes. Las bandas usan a chicos que no ilegan a 16 años como tiradores para ejecutar amenazas u homicidios por encargo. Cuando superan esa edad, les dan otras tareas.

# Avisos fúnebres

4318 8888

Pers prévieur 450 490 y familier autonneur au nome.

L'étai les éque de 2 a 10 familier de cretes la content de 2 20 familier de Chab LA NACION, 20% de descuerato. Il culotat sien intertes com tampets de crédites.

Sepelios y Participaciones

CALVINHO de BARBAT,
Marta Celina. - Sus sobrinos
Marta Elda, Marta Alicia y
Luts Fernando Calvinho y sus
familias la despiden con eterno agradecimiento por su
afecto incondicional.

de ALVEAR, Josefina Elisa, qe.p.d., falleció el 26-7-2024. Yun sobrinon Herricio Enrique Fr as y Denoces Armande Arejandro Frías y Carolina Bustos, Fernando Frías y Laura (vald) y sus bijos basa tutas y Juni Nico Juana y Ferix Frias despedinos con tresteza a nuestra tra P ta abrazamas a Econuestros primos Fede, Jose, Tomt Soff y Lali y rogamos una aracion en saguemona.

de Al VEAR de MONTOREA-NO, Josefina (Pita), que not Clara M. de Acear y sus haos Clara y Marcos. A berto y Mamana y anoe y Bata y Ema y Pancha despiden a su ador da hercana y Un Pita y acomparian eun mucho amor a su marido Euo, a sus hijos Federico. Josefina y Juangas Torras y Julieta, Sofia y Manas y Lo sa

de Al-VEAR de MONTORFA
NO. Josefina. Su prima mes
M. Socus Lina Ve ger Jeronémo Verger y A. Martin Pinasen
an despiden con tristeza y
acompañan en su dolor a Fico,
sus hojos y titas especialmente
a sus hermanas cura y feorie
aña

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina, quend. - Acompañamos a Fico y a nuestros primos Feco Jose Tintais Suft y Lusa en este triste momento. Recordamos a Josefina concariño y rezamos por ella. Caroltora, Maccos (a.), Agustin e Ignacio Montargassi.

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Joseffina. - Pita adorada, fuiste única pora nosotros. Rafa. Cande. Zelmi y Amalta. Zemborain acompañamos a los entrafiables Monto con mucho amor

Unicos cumenterios ashkenazim avaiados por el Gran Rabinato de Israel.

Fallecidos de la semana en los Cem comunitarios

ENQUIN de SZMULEWICZ,
Frida, Z.L.
WOLPER de URFEIG,
Basia, Z.L.
GABIS, Lea, Z.L.

KALIL de CHAIT,
Susana, Z. L.
DRUCAROFF Miguel, Z.L.
WOLANSKI
de JADUSZLIWER,
Rebeca, Z.L.
MARCARZ de KFRMAN,
Adela, Z.L.
PUSTILNIK de SARAGO,
Carmen, Z.L.
BRANDARIZ,
Gerardo, Z.L.
SATZ Moises, Z.L.
GOLDBERG de PLOTNIK,
Fany Z.L.

BENCHIMOL Ricardo, Z.L.
POMERANTZ
de KOISMAN,
Ana. Z.L.
WIDER de MAZER,
Paulina, Z.L.

4855-8088 C MADES HA

T
de ALVEAR de MONTOREANO, Josefina, q.e.p.d. - Abrazamos con carido a Teode,
Ciara, Pico y sus familias. Teresa y Jorge González e bajos.

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Joseffina - Etisalex von Wutherzau acompaña con tristeza a la famalia y sus amugos.

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina, que par Chartis y Basaho Pertiné acompañan a Fico con gran cartiño

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina. - Prancis J. Verstraeten y Cristina Francde Computa acompanan a Teodetina y familia en este triste momento.

T
de ALVEAR de MONTOREANO, Josefina. La tuerte abra
zo a Fico y Etia nezo por el al
ma de Josefina. Elena Mague
re

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina Adriana La rroade part cipa su tal-ect intento y acampaña a carta y Teone en su ninenso onne con el car forde siempre

de ALVEAR de MONTORFA-NO. Josefina que par Al mi quema amaga de toda una vi da, siempre le recordaré por tu bondad, alegría y los mejores pecuerdos tan lindos. Abrazo con rode cariño a Fico y todos sus hijos, a Clara y leodelina. Junto a mis hijos, abrazamos a esta linda familia Mercedes Aldas de Lynch

de Al-VEAR de MONTOREA-NO. Josefina. q.e.p.d. - Rita y Alfredo Mayol (as.) y sus hijos Mercedes, Guadalupe y Nicolás despiden a la querida Josefina y acompañan a Fico y familia con mucho cariño.

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Joseffina, que, n.d. - Marcos y Clara Esteses y sus lique Diogenes. Palorna y Vicietà despi den a Pita y acompañan con umor a fico fede Jose Tomi, Soft y Luisa en este triste momento.

COMUNICALIZATION ASHRONALIM avalados por el Gran Rabinalo de Israel

Fallecidos de la semana en los Cem. comunitarios

KONTETSKY
de FERNANDEZ.
Judith. Z.L.
KHOVISSE, Sofia, Z.L.
CERPAVICR S
de SAFRAN, Sara, Z.L.
LIBERMAN, Samuel, Z.L.
HORN de YABRA,
Frida, Z.L.
RUBIN, Daniel, Z.L.
ROSENBERG, Roberto, Z.L.
GOLDSZTAJN,
Salomon, Z.L.
SLELATT de MALAS,

Sura Z.L.

WENGER de ITKIN,

Lidia, Z.E.

AIZCOVICH de NAJUN.

Delia, Z.L.

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina, q.e.p.d. - Mercedes y Diego Yofre despiden a Josefina, obrazando a Fico y famalia.

unvisionacion.com.orfusebres

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina, q.e.p.d. - Federico Fleitas Ortiz de Rozas y familsa participan con mucha tristeza su fatlecimiento y recordazão a Josefina sictopre con todo cariño.

de ALVEAR de MONTOREA-50 Josefina y e pad Mareia, kura Amanso Tini, caro Maqui y Santi ui despuden con mucho amor y abrazan con gran caralo a Fico, sus lugos y sus hermanas Clara y Teode

de Al VFAR de MONTOREA NO. Josefina. Despedimos a nuestra amiga dei adna abratando a quendo Esco sus hijos y hermanas anes y Ricardo Casanagh

de ALVEAR de MONTOREA-NO Josefina Maria Victoria y Alberto de Anchorena despr den a su querida amiga Josefi na y acompessan a fico y fita en estos fristes momentis.

de ALVFAR de MONTORFA-NO, Josefina. - Bianca Álvarez de Toledo y su hija Esmeralda Mare acompañan con todo cariño a Sena y fasti sa en este memerito artriste

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina que par Gabriela y Pablo Pueyrredon e bijos la despiden con muchisimo cariño y acompañan a su fami acon amor y staciones

de Al VEAR de MONTORFA NO, Jonefina. - Martha Detry. Maria, Delfi, Pepi (a.) Juan Detry (a.) y Flas. despiden a Josefina con mucho carrão.

de ALVEAR de MONTOREA-NO. Josefina, q.e.p.d. - Manolo Martão y Laura Smith Estrada despidea con tristeza a Josefina y abrazan a Fiso a suy baios y hermanas en este penoso momento

de ALVEAR de MONTOREA-NO, Josefina que p.o. Oscar y Marie éconce despiden con profunda tristeza a Josefina y ocompoñan con todo cambo astan quendo Fico y toda su famita

DELPECH, Julieto, q.e.p.d. -Rector Palacio junto con Pria v sus finos despiden a Janeta con enorme tristeza y abrazan asus hijos con carriño

DELPECH de SARAVIA. Julieta. Te l'espide con carrio Maria Engenta Panere, parte a mislanos Manas y Lucias.

DELPECH de SARAVIA, Juliein que de La despiden sus primos Marian Martin de Gair y Rodoito y Susana Martin Saravia y acompañan a sus hiposyntetos con mucho carriño

T
DELPECH de SARAVIA, Julieta que po Sus curtados
Ana y Alejandro Saravia la
despiden con tristeza y abrazan con amot a sus bijos y nietos

DIP, Pablo, q.e.p.d. - Martin Rappallim y familia lo despiden con cartifo,

GALLAY, Dunilo, qe.p.d. Despedimos con tristeza a Dunilo Gallay, excelente periodista agropecuario y gran
compañero de trabajo en Dinamica Rural Televinion, Dante Quinterno y todo su equipo.

GARAZZI, Carlos E., Dr. q.e.p.d., fullecio el 25-7-2024
Cachito queri/io te despedi mos con mucho cataño biem pre te reconderemos como la gran persona que fuiste, duice, noble y afectuoso. Tus tias y primin Garaci.

GÓMEZ, Oscar que pol la camada / det ameo Mattar General San Martin lo despide con macha tristeza y acompa da a so famina con gran africto en su dolor.

HERRAN de CASTAGNETO.

Ana quipid Ascianora y Jor
ge Granosta y Jor
llectrorento de su amiga Ana y
abrazan en su descrissocio al
querido Carios y a sua quer
dos bijos linvitan a promun
ciar una oración en su memotia.

Antonio que pui Gonzani
Nacional despide a su pumo
Anuscia un pena y acompaña
en su tristeza a Tessie y a Estebiol.

LOPEZ MURPHY. Analia. Analy Hiraco Jaunarena
acompanian a Rocardo y familia anse este inmenso dolor.

LÓPEZ MURPHY Annita q.e.p.d. - Luss Cedroin participa su fallectmiento y ruega una oración por su alma.

LÓPEZ MURPHY, Analía Elema, quipid. - Nota Ginzburg participa con dolor el fallecimiento de la hija de Notma y Ricardo Lopez Murphy y ruega por el eterno descanso de su alma.

T
LOPEZ MURPHY, Annia Elena quipd Silvia y Roberto
Starlos acompanan con sus
oraciones a Norma y Ricardo
en este doloroso momento.

LOPEZ MURPHY Analia Flena que pa Joses Eduardo Bus amante acompaña a Ra cardo) Norma ensudoios.

T
LÔPEZ MURPHY Anulus Elena. Hector Tavecubia y fami
lia acompañan a Norma y Ri
cardo y ruegan um oracion en
su memoria.

LÓPEZ MURPH's Annim Elena, que de Jano I Nogues y famina acompañan con dolor a sus an gos Bicardo y Norma y sus huns y faminas en estos tristes momentos.

MURRAY. Joan gend - La (amara de l'egentires de la Republica Argentina su com sion directiva y todos sus socios participan su faliscimien to y acompañan a su familia en este triste memento.

MUBRAY, Joan F. (Johnny), q.e.p.d., falleció el 27-7-2024. - Martin y Carola Romero Zapedo funto a sus bejos Carolina Lusa Actandro y Juan acompanan a Soua anan Patrimo y Lucas en esta triste despedida y ruegan una ora cion eli su memoria.

†
OBARRIO, Beatriz Corvaian
de Sus sobrinos Beccar Vareia May Peña recuerdan a sutia Bebita con mucho cariño

OBARRIO. Beatriz Corvatan
de Sus sobritos Felipe Du
niel Obarrio y Maria Susana
Taburda Caro despiden a sus
tia con amor y abrazan con
mucho carrio a sus primos
hermanos

OBARRIO, Beatriz Corvalan de. - La familia Beccar Varela Artol despide a Bebita con muchavar no.

OBARRIO. Beatriz Corvalán de Maria Beccar Varela la despide con lodo cambo y recuerda los in los risomestos que xivaron yamas compañera de estos a Libios años.

OCAMPO, Juan Manuel
quend fallecio et l' 2024
Quendi Juan Manuel te re
cordatemos por el amor que
nos diste y por la vida ejem
plar la hermana l'occa tu
colado Colicino A sucron.
tu al juda cociota y Bosa de

OCAMPO. Juan Manuel quend tallecio el 3º 20.4
Amiandro y haimem Manali de Voltata sus hijos Cara y Luis Dalcol ignacio y Victoria de la Bontar de Manalio y ce ma Bentancor, Federico, Victoria y Gardo Coto y todos sus the tos lo despiden con gran dolor y abrazan con cariño a toda su famista.

SANTAMARINA, José B., q.c.p.d., tateas en Ayacuche, el 25-7-2024. - Alfredo Sayus y familia abrazan a su hijo Rodrigo y a sus hermanas Juana y Cristina e hijos recordando a José con macho cariño.

SPILLER, Adolfo, 25-7-2024. Nidan Inen Plater; sus hijon
Marin y Santiago Monti y Pla
Pa is Ren eria y metos acompañan a Sissa, carola y a todovios Spilier con el cambo de
sacripre.

SPILLER, Adolfo 25.7 2024
Susana Plater de Davison, sus blics y sus rietos acompañan may especialmente a buvia Carola y sus tres chaquitos y a sus hermanas, cuñados y de mas fanituates en estos momentos de tanto dolor. Se fue demasado temprano, pero su recuerdo permanecerá por siempre Unbeso afeielo

TISSONE Fernando Eduardo que por falleció el 25-7 2-24 sus hermanos Cristina Lissone de Linuisse timesto Tissone y Maria Jose Alias y Samiago Tissone sus haios y metos lo despiden non macho cariño y menora Los restos seran inhumados hoy el as 14 en el Palque Memoria. LAZARO (OSTA Te. 4844-8640)

TISSONE. Fernando Su ha lines Malicady de kiem bijos y metos (as.) despiden con gran tristeza a Fernando y acompa fian a los Tissone en su gran pena

TISSONE, Fernando. - Sus primos Cavanagh Mullendy despiden al quendo Fernando acompañando a sus hermanos eneste disternomento

TISSONE, Fernando q.e.p.d.
Los Arias Sauze Carlos Maria
e Isabe Pradere Alberto y Cara Hain Fernando Angenca
Bebita y Mario Pronzato y
Eduardo y Andren Bazo hijos
y metos ruegar una oración
en meniona del quento fernando y a originhar con mucho cambo a Friest y Maria
aose y a cristina y Santiago

TRAILE de HARVEY, Dana quend, fauccio et 26 / 2004.
Sus hijos Michael, Helen y Martin Son a y francisco y sus metos Jennifer Tomas y Antires Juan y Bautista Ivan Maximo Mora y Bedro despiden a su querida Dinny comprofunda tristera y enorme gritis di por las enschantas ocivida. Estatas siempre en nuestros corazones.

VASQUEZ ORCOYEN, Gastion and senoral training of farection profundo deder el farection a quen stempre recordana con profundo deder el farection a quen stempre recordana con precto y acompañan a su fare linea este riste nomento.

VAZQUEZ de BERGAMO.
Myriam, q.e.p.d. - 21-7-2024. Sus aqua Eduacido, Fernando,
Gustavo, Mariano y Marian.
nueras, nictos, bisnictos y demás familiares la recordamos
con e duismo amor que nos
bianco y regamos ana otación
en sumemoria.

Recordatorios

CHICHIZOLA, Mario Ignacio. Dr., q.e p.d., 28-7-2017. - A siete años de tu partida te recordamos con mucho amoc y te extranamos lus seres que

ridos.

ŽI

FITERMAN, Adriana. Z.L.
fallecto et 28-7-2021. - Stempor

FITERMAN, Adriana. Z.L., fallesto et 28-7-2021. - Stempte viva en nuestros recuerdos. Tuo padres Fito y Nora, tus hermanos Valeria y Jorge y tus hijas July y Niky

GOFTZ. Arturo Luis. 28 ° 2014. - A 10 años de la partida, le sigo estimando como siempre. Te langino a tur 80 años defendicado a la quendo eme nacionar y demostrando que no se debe generalizar en ningua ribiro de la vida. Así es como se cometen graves errores y enormes musicas. La majer Maria Icresa Garades.

GOROSTIAGA BRAUN, Marcos, que p.d. Hoy cumplina 30 años Nus abuelos Santiago Braun y Monica Zantinanti lo recuerdan con mucho cariño

PINTO, Jorge R., Esc. 28 T 2008 - Te quiero y le extraño Tu esposa Graciela

TOLOSA, Carlos Alberto que p.d. 27. 2014 Diste el ejemplo de amor por la vida y la familia a pesar de tus padecimientos. Nos legaste unión y teorplanza ante quadversagad. A ab años de la partida, estas siempre presente en puestros corazones y pensamientos. La esposa Cristina y tus binos Marta e aguacio Tolosa Espeche.

# LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Numero I, Año I "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Un mal clima de negocios azota a Kicillof

Quien invita a empresas a invertir en la provincia de Buenos Aires mientras despotrica contra la seguridad jurídica incurre en una contradicción absurda y perjudicial para la población

n una alocucion ante el Senado de la Nacion, en 2012, cuando justificaba la confiscación de YPF, el entonces secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y servicios tecnicos. proclamó que la seguridad jurídica y el clima de negocios eran "palabras horríbles". Esa convicción intima, manifestada en el Congreso de la Nacion, fue luego traducida al inglés y agregada como prueba decisiva en el juicio del fondo Burford contra el Estado nacional, que resultó en una condenacontra la Republica por 16.000 millones de dolares. Incion es la confianza. Esas palabras tan burdas, de consecuencias nefastas, quedaron tambien grabadas a fuego en la memoria de quienes consideran invertir en la Argentina.

llof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se niega a adherir al Regimen de Incentivos para Grandes inversiones (RIGI), demostrando la firmeza de sus convicciones y su persistente afición a los desaciertos. Como alternativa, prepara una ley de fomento de inversiones estratégicas, en el contexto de su disputa con Rio Negro por la inversión que realizarán YPF y Petronas para instalar una planta de gas natural licuado en Bahia Blanca, provincia de Buenos Aires, o en Punta Colorada (Rio Negro), Se estima en 50.000 millones de dolares el monto previsto, el mayor por invertirse en infraestructura en la historia del país.

Segun trascendió, Cristina Kirchner, su jefa politica, considera que el RIGI nacional favorece demastado à las empresas y que la Provincia no debe consentir la "entrega" de beneficios a los privados, en detrimento de hnes publicos. Por ello, el proyecto alternativo exigirá que los inversores, además de construir la planta de GNL, "favorezcan la producción, el empleo, la transferencia de tecnologia y el desarrollo de proveedores locales". La expresidenta también objeta la prórroga de jurisdicción, olvidando que ella la constitto respecto de fran por el atentado a la AMIA, incluso, en clausula secreta del convenio Chevron-YPF, y, aun peor, que cedió territorio nacional a una potencia extranjera, como China.

El camporismo aun no comprende como se genera la riqueza de las naciones. En lugar de leer a Adam Smith, sigue aferrado al manual soviético de Eugenio Preobrazhenski (La nueva economia), creyendo de verdad que es nuevo y no de 1926. Allá por 1987, con la perestroika de Mikhail Gorbachov, el Presidium del Soviet Supremo aprobó, sin entusiasmo, el ingreso de capital extranjero a la URSS con iguales prevenciones y tantas condiciones como el kirchnerismo bonaerense en 2024.

Quienes ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador o los adeptos al manual. desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miserta de las naciones. Quien invita a YPF y a Petronas a enterrar miles de millones en Bahta Blanca, mientras despotrica contra la seguridad juridica, incurre en una contradicción absurda y contraria al interes de su población.

El indice de riesgo país EMBI (Emerging Markets Bonds Index), calculado por J.P. Morgan Chase refleja la capacidad de un Estado para atender puntualmente su deuda soberana. Pero, en la Argentina, un indicador más certero para inversores de largo plazo sería preguntarse por qué sus residentes mantienen más de 250 000 millones de dólares fuera del sistema financiero local. Sin incluir los montos no declarados, acumulados emergencia económica (Duhalde), luego el

en paraisos fiscales mediante la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y falsos contratos de licencias

Por lo pronto, esa cifra monumental desmiente el diagnostico kirchnerista, aprendido del economista Marcelo Diamand, paladin de la autarquia, para quien el problema argentino es la falta de dólares y, su solución, más intervencion estatal. Pero dolares no faltan. Lo que falta es que regresen y la so-

Solo revisando nuestro historial de ajustes, devaluaciones, emergencias, goipes inflacionarios y otras formas de licuar salarios, alterar contratos y expropiar ahorros,

Dólares no faltan. Lo que falta es que regresen y la solución es la confianza

A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares

Es lamentable que Kicillof se niegue a adherir al RIGI por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo refleja la subsistencia de ideas equivocadas

Quienes hoy ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador kicillof o los adeptos al manual soviético, desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miseria de las naciones

a ingresary a quedar sujetos a la discreción de nuestros políticos, legisladores, jueces y sindicalistas. Hagamos memoria.

En la Argentina hubo que comer pan negro en 1952; pasar el invierno en 1959; sufrir la pesificación de depósitos en 1964, el "Rodrigazo" de 1975; la "tablita" de 1978: la estatización de deuda privada en 1982; el Plan Austral de 1985; la emergencia previsional y de la obra publica en 1986; el "ahorro forzoso" en 1987; el Plan Bonex y la emergencia económica en 1989; el "impuestazo" de Machinea, y, en 2000, la segunda emergencia economica. En 2001, sufrimos el "corrabto" bancario, el mayor default de la historia y el quiebre de contratos; en 2002, la tercera

octavo default (2014) y la cuarta emergencia de "solidaridad socially reactivación productiva" (2019) con un impuesto a la riqueza que casugó a quienes se habian acogido al "bianqueo" de 2017.

A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolicion institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares. Se estatizaron empresas privatizadas y se incautaron los fondos de las AFJP, vaciando el Fondo de Garantia (2008). Se falsearon los indices de crecimiento (Indec) para no pagar deudas (2007); se expropió YPF sin cumplir con su estatuto (2012); se entrò en Doce años más tarde, el mismo Axel Kici- se entenderá la razón por la cual se rehusan el noveno default y se reestructuró mai la deuda publica (2020).

> Como la seguridad juridica era una "palabra horrible", se subsidiaron el transporte y la energia para alinearlos con los salarios, a costa de paralizar las inversiones. Y con planes sociales se intentó juntar votos y tapar el desempleo. Para esconder la inflación se controlaron precios, tarifas, peajes, alquileres, internet, telefonia celular y prepagas, además de prohibirse exportaciones. Se destruvo la moneda y se vaciaron los activos bancarios con papeles del Estado. Finalmente, se establecto el cepo cambiano dejando al país sin reservas, con daño para la producción rural e industrial.

Paralelamente, se consintieron ocupaciones de campos, tomas de fabricas. bloqueos de camioneros, liberaciones de presos, usurpaciones de tierras, roturas de silobolsas, intrusiones de viviendas, cortes de rutas y saqueos a comercios. Tampoco se evitaron el auge del narcotrafico ni la corrupción policíal. Sin duda, no hubo "clima" de negocios".

Solo cuando asumamos la gravedad de esa trayectoria y la falta de credibilidad como causa profunda de la decadencia argentina, se entendera por que los cambios serán lentos, sujetos a los fantasmas del pasado. Los capitales observan a la Argentina desde afuera, pegando su nariz contra la vidriera, sin immutarles en absoluto nuestra falta de reservas y nuestra urgencia por liberar el cepo mientras ven aun tantas caras conocidas, tantos preconceptos repetidos, tantos privilegios consolidados.

Sin embargo, en los circulos áulicos de La Plata se cultivan otros recuerdos y se fomentan otros climas. Poco les importa que los capitales ingresen o continuen donde estan. Su Facultad de Periodismo otorgó el premio Rodolfo Walsh a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales, reconocidos por expulsar familias y ahuyentar capitales de sus naciones. Exactamente a la inversa de los principios de nuestra Constitución y de lo que el país necesita. Por algo, el premio no lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi ni de Carlos Pellegrini, sino de un celebre terrorista.

Es lamentable que Kicillof se haya negado a adherir al RIGI de la Ley Bases por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo relleja la subsistencia de ideas equivocadas, causantes de tantos dramas de nuestra historia. Solo cabe desear que la inversión de YPF y Petronas se realice, ya fuere en Bahia Blanca o en Punta Colorada, según lo decidan quienes pondrán el dinero. Pues, a pesar de aquellos desvarios, se radique en una provincia o en otra, siempre se tratará de una inversión fundamental para la prosperidad de todos los argentinos.

# **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar lanacion

### Cerca de Venezuela

Este domingo los argentinos debernos sentirnos mary cercanos a Venezuela y su pueblo. Un pueblo hermano castigado de la peor manera en las últimas décadas por un regimen amparado en la fuerza, las amenazas, las persecuciones y el uso de la violencia. Otras tragedias similares aun persisten en otras sociedades y han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. pero siempre, tarde o temprano, pudo imponerse la esencia del serhumano, su determinación de serlibre, respetar y ser respetado, vivir bajo el Estado de Derecho, Mucho me temo que el actual dictador hara todo lo que esté en sus manos en esta votación para impedir que la libertad y la democracia verdadera regresen. Sin embargo, no tengo dudas de que un dia Venezuela volverá a la mesa de los países democráticos. Y viene bien recordar las palabras de su libertador, Simon Bo-Irvar: Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos" Matias Ambal Rossi mattasrossi2014 agmail com

# ¿El huevo o la gallina?

¿Eliminarán las retenciones cuando haya plata o habrá plata cuando saquen las retenciones? Mientras paises vecinos como Brasil fomentan inversiones y respetun la propiedad intelectual, fomentando asi las inversiones y las innovaciones agropecuarias (está demostrado en el estimado de su producción anual), la Argentina está quedada desde hace muchos años, causando un gran daño a la productividad. El productor argentino es de los mejores del mundo. no tiene que envidarle nada a nadie; solo necesita reglas claras a largo plazo, reducción de impuestos para quienes reinviertan en el país, financiación y respeto por la propiedad intelectual. Estas son las bases para el crecimiento que tanto están esperando. No piensen tanto, que no es ningun secreto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Leonidas Facio leonidasfacto@gmail.com

# Lenguaje presidencial

Con relación al excelente articulo de Luciano Román en la edición del 25 de julio donde hace referencia a las formas de expresión del Sr. Presidente y su agresividad e insultos a distintos sectores y personas, quisiera señalar lo que significa, negativamente, desde el punto de vista educativo. Los niños y adolescentes necesitan testigos, modelos con los que puedan identificarse en su proceso de formación. Hoy nos faltan testigos en el ámbito social, deportivo, comunitario y, en algunas circunstancias, en ei àmbito escolar. Las expresiones injuriosas, agresivas, vulgares e insultantes del 5r. Presidente y de otros actores políticos producen perjuicios significativos en el proceso de educación de los niños y jóvenes en tanto actuan como modelos negativos de identificación. Por supuesto, en nada contribuyen a los anhelos de una educación. para la paz.

Eduardo Luis Tasca eltascu88@gmail.com

### CARTA DE LA SEMANA

# Premiar el esfuerzo y el éxito

Exito, orgullo, esfuerzo, eso es claramente lo que sentimos por la selección argentina de futbol que recientemente obtuvo la Copa América. Como sociedad, nadie lo pone en duda. En otras actividades, por ejemplo la empresarial, muchos prefieren decir que les va mal, porque el éxito está mal visto. Y en la escuela es mejor no ponerle al alumno un exitoso 10 porque generamos "diferencias". Si a una persona le ha ido bien, "en algo estara metida", frase que seguimos escuchando y que nos lleva a pensar que todo es turbio y sospechoso, como

lo vemos lamentablemente en la politica y sus "exitosos" personajes. ¡Premiemos el exito, como hacemos con nuestra selección! Y empecemos a estar orgullosos de aquellos a los que, con genuno esfuerzo y dedicación, les va bien. Ellos impulsan a todos a querer crecer, desarrollarse y emprender nuevos proyectos. Son ellos los que generarán las bases del futuro social y económico de una Argentina exitosa.

Rodolfo Misos:

Rodolfo Mians DNI17.865.757

# ASÍ ESTAMOS por NIK I¡LAS ELECCIONES EN VENEZUELA SIEMPRE SON TRANSPARENTES!! SI, SI, TAN TRANSPARENTES QUE NO SE VEN...¡¡Y AHÍ TENGO QUE VENIR YO A IMAGINAR UN RESULTADO!! I VIVA LA LIBERTAD EN VENEZUELA, CARAJO!!

# Lesajudicialidad

La prisión de militares y polícias por enfrentar en los 70 a cuadros subversivos muy bien armados es un escándalo judicial cuando las bajas propias y los testimomos de terceros muestran la resistencia del enemigo, fácilmente diferenciable de los casos de ejecuciones disfrazadas, en que no habia bajas propias, ocurrían en despoblado y sin testigos. Desde que llegaron los Kirchner al poder, el personal que intervino en los verdaderos enfrentamientos fue encarcelado por jueces a quienes les bastó que hubiera terroristas abatidos, negando el derecho estatal de reprimir al terrorismo; pretendiendo que, descubierta una guarida o acción subversiva. las fuerzas legales se retirasen sin actuar, con la consecuente disolución social y la condena de los "nuestros" para que los terroristas victimizados accedieran a cuantiosas indemnizaciones, con la hipocresia de justificar el actuar terrorista con el falso uso de la legitima defensa o del derecho a resistirse, como si las armas fueran de su monopolio. La guerra es de dos, pero esos jueces participan de la falaz teoria de "un solo demonio", el militar, responsable de un supuesto genocidio como el de los judios, los armenios o la tribu tutsi de Ruanda.

El caso del Batallon de Comunicaciones de City Bell es un paradigma el 6 de septiembre de 1977 sus efectivos, en control e identificación de la población en el partido de Berazategui, al tocar el timbre de una vivienda, fueron respondidos con granadas de guerra y disparos que mataron al conscripto Barbusano e hirieron a su compañero Garcia. Un matrimonio montonero falleció en el enfrentamiento. En la causa Nº 34000243/2011 del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, fueron detenidos los tementes Fleba-

y Lucero, liberados por el juez Recondo porque habian actuado legitimamente. La apelación del fiscal permitió que los jueces Vallefin y Pacilio, de la Cámara Federal de La Plata, dispusieran sus detenciones, sosteniendo que los montoneros, que habian iniciado el enfrentamiento, tenian derecho de resistirse. Este escandalo fueconfirmado por los jueces de Casación Borinsky, Ledesma y Carbajo y los ya viejos tenientes siguen esperando en prision que la Corte Suprema ponga fin a semejante injusticia, suerte que seguramente habría seguido el soldado conscripto Barbusano si no lo hubieran matado arteramente los terroristas. Enrique Munilla

# Juegos para chicos

DNI 4.433.538

Durante las vacaciones de invierno de los escolares, el Campo Argentino de Polo preparó un parque de juegos para chicos que no pudo aprovecharse ampiramente debido a su moderna organización, Implementar sistemas del primer mundo en el tercero tiene lo suyo. Más allá de los altos prectos, adquirir los pases individualmente solo con QR tiene sus inconvenientes, como largas esperas para sacar el pase a cada uno de los juegos, el cual se envia a un mail donde se baja el archivo y se fotografia el QR, siendo imposible hacer modificaciones. Y hay que tener en cuenta que los niños pueden cambiar de idea. Dada la edad de los que concurrimos lievando a los nietos, sumada a las deficiencias que puede presentar internet, el tiempo en encontrar y presentar el QR, hubiera sido mejor y más simple emitir un ticket de papel que lo pudiera presentar cualquiera y no solo el dueño del telefono que recibió el mail.

Para la proxima vez seria conveniente rever un sistema tan complejo y facilitar los trámites de los concurrentes. Adriana DiPaolo DNI 6.221.705

### Honorarios

Estoy de acuerdo con que las propinas no deben ser coercitivas sino voluntarias, pero además nunca atadas a un porcentaje del valor del consumo. El trabajo de llevar un plato de polenta es igual al de llevar uno de ostras, o destapar vinos de distintos precios. Esta reflexión tambien cabe a mi entender respecto de los honorarios de abogados y escribanos cuando estan atados a un porcentaje tijado sobre los valores que tramitan. ¿Acaso el trabajo no es el mismo en una sucesión o compraventa de un inmueble sea de US\$100,000 o US\$1,000,000? La retribución debe estar, a mi entender, en relación con el trabajo a realizar convenido entre ambas partes, lo cual generaria una beneficiosa competencia. Jorge Suarez DNI4.396.443

# Los Pumas Seven

El jueves pasado se terminó el sueño olimpico de los Pumas Seven. Francia los superó justamente en los cuartos de final No quiero dejar de destacar y ponderar lo que fue el camino de este equipo (técnico, Jugadores, ayudantes y demas) a lo largo de los ultimos años. Este de 2024 fue el mejor equipo del mundo en esa especialidad y terminó como numero I del ranking. Su objetivo final era tener medalla en los Juegos Olimpicos y no se pudo lograr. No nos quedemos con la ultima imagen de jugadores tristes y frustrados porque no consiguieron lo que fueron a buscar Desde acá los felicitamos por todo lo que hicieron y sobre todo por la forma en que lo hicieron. Es un equipo/familia. donde todos tiran para el mismo lado, el tecnico y sus ayudantes son un ejemplo como conductores y los jugadores se han potenciado de manera fenomenal Salud, Pumas Seven, gracias por representarnos tan bien. Horacio Mieres DN18 608.530

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicibo, telefono y numero de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editario. Los mensajes deben enviarse a: cartas,a lanacion.com.ar o a la dirección.

Vicente López (BI638BEA)

### LAS PALABRAS

# Baje un cambio, tómese un tecito

Graciela Guadalupe

-LA NACION-

"Que se tome una manzanilla"

(De Maduro a Luta da Silva)

🐧 rump se repuso, Biden cayó y renunció la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Windows se apagó de golpeafectando vuelos, programas de television, actividades bancarias y hasta la compra en el supermercado. La flamante revelación de documentos confidenciales da cuenta ahora de que el principe Felipe, esposo de Isabel II, estuvo enredado con un par de mujeres en un escàndalo sexual de hace 60 años.

Los franceses están que trinan porque los Juegos Olimpicos, que empezaron anteayer, les vallaron la vida, y Pedro Sanchez, mandamás español, fue citado a declarar por el juez que tramita la causa contra su esposa, acusada de trafico de influencias.

algunos debates publicos y el eucalipto nos despeja la nariz para poder olfatear la presencia de los cimcos. Decir que el cardamomo es intenso, pero que planta noble para bajar la alergia que producen los pesimistas de siempre, Por suerte, está el hinojo para atemperar

La cosa no termina ahi, querido lector Nicolás Maduro duo que st "la derecha extremista bolsonarista, seguldora de Milef ganara hoy las elecciones presidenciales en Venezuela, habra "un baño de sangre", inesperadamente, su vicjoamigo Lula se manifestó asustado frente a tamaña declaracion y Maduro lo mando a "que tome una manzanilla" para relajarse. Lo más grave, sin embargo, no es eso, sino que el propio Maduro bajó a Alberto, nuestro profe Alberto, como veedor de los comicios porque no le tiene confianza. Él tampoco.

Frente a eso, acá, en la Argentina, nosencontramos gental. Maduro llega tarde con la prescripción yuyeril. Nosotros estamos recontra preparados para loque sea. Desde hace décadas que ventmos echando mano de la manzanilla para calmarnos elánimo. Tambien de la caléndula, aunque esa la usamos cuando, además de tener angustia, nos sentimos inflamados por la perorata de tantos charlatanes de café que lo saben todo cuando lo ven de afuera y no les toca. arregiarlo.

El jengibre nos cura los espasmos que nos provocan algunos debates publicos y el eucalipto nos despeja la nariz para poder olfatear la presencia de los cinicos. Decir que el cardamomo es intenso, pero que planta noble para bajar la mistas de sienipre. Por suerte, està el hinojo para atemperar los problemas estomacales cuando nos olvidamos de apagar el noticiero a la hora de la cena. Y contra los envidiosos nos reservamos la ruda, tan olorosa como eficaz para alejar las malas ondas. Ouerido amigo lector, eche mano del bottquin de yuyos, que además de soluciones, po suele provocar efectos indeseados.

Ya lo dice una vieja adivinanza: ¿sabe usted en qué se diferencian las peleas politicas de una pila? En que la pila tiene un lado positivo. •



FACULTAD DE DERECHO



# INGRESÁ EN AGOSTO !!

ABOGAÇÍA

WUCU UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL GRUGUAY

ABOGACÍA + CONTADOR PÚBLICO

NUEVA PROPUESTA DE EQUIVALENCIAS

Tenes la opción de obtener los dos titulos cursando simultaneamente

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AGOSTO 2024 / MARZO 2025

UN MINUTO
DESDE TU
CELULAR



uca.edu.ar/ingreso

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion ) facebook.com lanacion

# ¿Quién gobierna cuando Milei se aburre?

discuttendo teoría economica, pero decisiones, ni Alberto Fernandez, que la mesa cuestiones del poder y de la redode su admirado Carlos Menem la burocracia estatal. "Llamalo a San- destreza para delegar lo importante tiago", repite cuando lo interrumpen en un staff de pesos pesados. con demandas ajenas a sus prioriday el cultivo de su imagen.

de la propaganda al de la administra. Santiago Caputo y Karina Milei. ción. El consultor, de 38 años, cumnes decisivas con el Congreso y tiene de distrae de esas obsesiones. un pie en áreas vinculadas a negocios estrategicos, desde la energia hasta la de conducción deriva en habituales infraestructura y la salud.

las disputas entre jefes y subordina- era del "no hay plata" dos. Esta quebrado el vinculo entre redes sociales.

el que las relaciones interpersona- do de construcción política. les resultan secundarias. Eleva a sus tuvo ocasión aun de saludarlo.

shabitual que Javier Mi- ha dicho infimidad de veces desde la lei resuelva ja consulta campaña electoral. Con el paso de los urgente de un ministro meses da señales de que tambien la con un sticker de Whats- gestión le resulta tediosa. No es Néstor App. Puede pasar una noche en vela Kirchner, que concentraba todas las desconecta al minuto si le llevan a l'as postergaba hasta olvidarlas. No he-

Pasa cada vez mas tiempo en Olides la marcha de la macroeconomia vos (y en el extranjero) que en la Casa Rosada, "Lo tienen encerrado en la La Influencia de Santiago Caputo jaula dorada", dice un aliado que rese ha extendido sin pausa del plano e cela decentorno intimo que integran e causa Lijo. Comparte con Milei que

ple el sueño del titiritero que baja al pone temor a sus subordinados. Peescenario. Recorre la Casa Rosada rosu energia se concentra en bajar la con voz de mando y se ocupa de to- linflación y en transmitir a su modo. do aquello de lo que el Presidente se -desbordante y a menudo violento- Mariano Cunco Libarona, heridodesentiende. Domina los servicios de l'un mensaje de esperanza que estire l'por el avance de Caputo. Su figura se inteligencia, explora pactos electora- la tolerancia social al ajuste. Solo la desdibuja igual que la de la canciller les, es la terminal de las negociacio- promocion internacional desufigura Diana Mondino, ausente el viernes -

La dinámica que desata su estilo Emmanuel Macron en Paris. El ascenso de Caputo corre en parajelo a una paulatina dispersión en dentes y otros interlocutores con el el Gobierno. Las reuniones de gabi- poder "Nadie resuelve nada. Te atiennete se han espaciado (esta semana den el telefono, pero la solución no la cita volvió a suspenderse "por llega nunca. Hay mucho miedo al cuestiones de agenda"). Recrude- error y a terminar en la calle", relata cen el temor al espionaje interno y un jefe territorial aliado que sufre la acotar la crisis con Villarruel. No

Milely la vicepresidenta Victoria Vi- para hallar respuestas. Es un asesor dos. "Esta todo roto entre ellos", dillarruel, Hasta el hormiguero digital sin firma, pero con autoridad para cen a su lado. La vicepresidenta no de los libertarios luce confundido. Cerraracuerdos y destrabar partidas. Está a tiro de un tuit como el resto carente a ratos de una línea clara | Transmite ordenes como si vinieran | de los funcionarios, Igual la raspan para librar la batalla cultural en las del Presidente Encarna el lado prag- sin misericordia, el vocero Manuel mático del gobierno libertario. Los Adomi se esmeró en comunicar que Milei no parece preocuparse por peronistas se han sorprendido con Macron habia agradecido a Karina la consistencia de su equipo. Ejerce el: habla su mismo idioma e incluso su disculpa por las expresiones "desun liderazgo narcisista y digital, en l'elogia al kirchnerismo por su méto-l'afortunadas" de Viliarruei en apoyo-

ministros a la categoría de próceres, trato con Cristina Kirchner y su canas. pero puede despedicios sin piedad al gente para aprobar el pliego de Ariel rios claves no los trató nunca. Javier | Amerio, su delegado personal en el



Martin Rodríguez Yebra LANACION

meses mutó en abanderado de la es vital para la gobernabilidad des-Como los presidentes fuertes, im- activar la actual mayoria del tribunal, a la que el Presidente califica de "antiliberal".

> De esa jugada es ajeno el ministro en la reunion bilateral de Milei con

A ella quien la desgasta es Karina demoras administrativas que irritan Milej, que intervano la Cancilleria con la abogada Úrsula Basset. Confia también en Gerardo Werthein, embajador en Estados Unidos, que en Paris actuo como si fuera el ministro.

Milel mira con desdén esas miserias Internas. Solo intervino para quiere ruidos institucionales en me-Santiago Caputo es la via rapida dio de la inestabilidad en los mercade los cantitos racistas contra los A él le toca ahora supervisar el futbolistas franceses de raices afri-

La popularidad presidencial se dia signiente. A muchos funciona- Lijo en la Corte Suprema. Sebastian mantiene en niveles altos a pesar de la recesion. Sin embargo, a ocho Cottani, numero dos de Economia Ministerio de Justicia, trajina des-meses y medio de su inicio, el éxito basta hace un mes, reveló que se fue pachos en su nombre. En enero, Cadel gobierno libertario es apenas sin haber conocido a Milei. Tampoco puto habia sondeado a Pro en busca una hipotesis. Las dificultades pael presidente de YPF, Horacio Marin, de ayuda para evitar que Mileravan- ra conseguir dolares desataron el zara con el plan que le propuso Ri- pulso con los mercados y el clamor Que la rosca politica lo aburre lo licardo Lorenzetti. Con el paso de los lipor eliminar las restricciones cam-

biarias domina el debate publico.

nacional (FMI) todavia no florecen la cupula de Pro. y el efecto de la política de emisión cero augura en lo inmediato más "mano desde hace mas de dos meses. penurias en el dia a dia de la gente. | Se han cruzado algun chat, el ultimo, La aprobación de la Ley Bases y el cuando el Presidente echó a Julio Gapaquete fiscal le quitó épica y orden | rrode la Subsecretaria de Deportes y al oficialismo, que no termina de en- le ofreció postular al sucesor contrar un nuevo objetivo comun.

claro en la columna que escribió es- dialoga con el expresidente fue por esa disidencia.

mera vez

Milei cambió el Juego político ternativa futura. con su triunfo electoral y su exitosa despejarse.

Mauricio Macri tiene en agenda un de Pro. discurso el martes ante sus partidatas periodisticas.

de Patricia Bulirich de fundir a Pro-opinión, si se sumara a los que piden dentro de La Libertad Avanza para llevantar ya el cepo. extenderle un cheque en blanco a Malei. Macri ha valorado desde un rácter. Una disputa entre su costado principio el rumbo del Gobierno, racional, que lo empujó a elogiar a pero subraya ante su gente en que le Macri siempre que olfateo una tenfalta "método" para gestionar y cues-sión con él, y su veta emocional, tantiona el tono agresivo con el que Milei proclive a la furia ante el menor signo se relaciona con sus semeiantes.

A las orilias macristas han llegado Estos son los "meses del desier- reiteradas ofertas de acuerdo, desde to", como explica un miembro del "formar un interbioque hasta definir Gobierno. La liquidación de divisas y a una alianza electoral. "Todo eso rese reduce, las negociaciones de un | quiere recorrido. No se arregla con un auxilio del Fondo Monetario Inter- parde whatsapps", dice una fuente de

Milei y Macri no habian mano a

Cerca de Macri señalan a Santia-Milersigue enfurecido con los eco- go Caputo como el responsable de nomistas que le marcan las incon- bloquear cualquier acuerdo con sistencias de un modelo basado en Pro, Loacusan también de digitar el bajar la tasa de inflacion a toda costa. destrato que el lider de Pro sintio en aunque implique eternizar el cepo. Tucumán durante la firma del Paclimitar la generación de divisas para to de Mayo, "Quiere manejar todos pagar la deuda y postergar la recu- los resortes del poder y nos ve como peración de la actividad. Quedó en una amenaza", dice una fuente que

te martes en LA NACION que Cottani se En el macrismo insisten en que necesitan que a Milei le vaya bien: El Consejo Asesor Economico se "Se tiene que dejar ayudar". Un fradiluye ante la expulsión de miem- caso podría desencadenar otra resbrospor criucar la linea oficial. Milei tauración del populismo estatista, fue el martes al Teatro Colon con el ahrman. Pero enfatizan que es nejefe de ese órgano, Demian Reidel, y - cesario de momento mantener una otro de sus integrantes, Miguel Bo- actitud expectante y preservar un ggiano. Si la hubieran nombrado a espacio liberal de caracter institu-Yuyito González, habrian tenido al cional. Ya sea para aportar gobernafin quorum para sesionar por pri-bilidad a una potencial alianza conlos libertarios o para activar una al-

Quienes lo acompañan en esa prédica contra "la casta". Está solo aventura estratégica conviven con en el tablero y eso le da una venta- el vértigo del presente. "Yo mido mija extraordinaria. Pero la incognita distrito y mi voto da igual al de Milei. sobre la gobernabilidad está lejos de Nos vota la misma gente. ¿Me quiero aliar a ciegas con él? No. ¿Lo puedo Elahado natural de los libertarios, enfrentar? Tampoco. Si le val, ¿ sal-Pro, retoma el debate de su destino. vo? No creo", dice un jefe provincial

La reaparición de Macri abreinterios y una posterior gira de entrevis-rrogantes en el Gobierno. Tienen ansiedad por saber qué énfasis pondrá El expresidente resistió el intento en las criticas y, aunque conocen su

> Para Milei sera una prueba de cade disenso.

En las dictaduras la democracia triunfa siempre y cuando favorezca al oficialismo ANGEL BOLIGAN



# Un choque entre dos Argentinas

Viene de tapa

De hecho, fue ese hijo del lider de los camioneros quien frenó la concreción de un diálogo tripartito entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. Pablo Moyano es el representante de su padre en el triunviro que maneja la CGT y es, también, el que levantó a la central obrem de ese dialogo promovido por el gobierno de Milei. ¿La levantó? "No se sentó nunca", precisó un dirigente empresario, que encontró una señal favorable en la decisión de los gremialistas de enviar representantes tecnicos, no políticos, al diálogo tripartito. Algo es algo. La CGT está conducida fundamentalmente por los llamados "Gordos" (algunos dirigente son efectivamente regordetes, pero les dicen así porque sus gremios son los que tienen más ahliados) y por Pablo Moyano, convencido de que cuando los camioneros bajan de los camiones están bajando de Sierra Maestra. Pablo Moyano es un enemigo feroz de cualquier cosa que se llame reforma laboral o sindical. Ya provocó el aborto de un proyecto en ese sentido con una sola frase lanzada en tiempos de Mauricio Macri. "Serà otra Banelco", disparó publicamente. Miguel Angel Pichetto, que entonces presidia el bloque de senadores de la oposición peronista, aclaró en el acto que el proyecto de reforma laboral no se trataria nunca si los tres secretarios generales de la CGT no se presentaban en el Senado y homologaban la iniciativa del macrismo. "Una generación de senadores peronistas murió politicamente cuando se habió de una Banelco en el Senado", recordó. Se referia a los senadores peronistas que existian cuando corrió la versión de que hubo sobornos a los senadores para que aprobaran una reforma laboral, los presuntos sobornos se llamaron eufemisticamente "Banelco", yel primero que pronunció esa palabra fue el padre de Pablo, Hugo Moyano. Adios a la reforma laboral de Macri

Ahora, "los Gordos" decidieron no ir al dialogo tripartito presio-

nados por Pablo Moyano. La CGT está politicamente dividida entre "los Gordos" y Pablo Moyano; elpatriarca de los Moyano, Hugo, hace equilibrios entre unos y otros. Tampoco "los Gordos" quieren dejar aislado a Pablo Moyano. porque podria ser mucho peor si se moviera por si solo. Dentro del gremialismo están también las dos CTA, una central alternativa de trabajadores que nene dos corrientes y las dos son kirchneristas. Por esto o por aquello, Pablo Moyano termina slempre marcando la dirección politica de los sindicatos. Sturzenegger no se metió todavia en la vida interna de los sindicatos, pero ya merodeó la relacion entre las patronales y los trabajadores. Desde cómo será la propina a los mozos de bares y restaurantes -no será obligatoria. como se dijo-hasta la indemnizacion por despido y la manera de combatir la enorme informalidad. laboral. Sturzenegger está entusiasmado con el modelo del sindicato de la construcción, donde patrones y trabajadores hacen sus propios ahorros para el dia en que el trabajador se quede sin trabajo. Los sindicatos no estan muy de acuerdo con ese modelo (la construcción, dicen, tiene una forma de trabajar muy particular), pero resulta que tampoco a los empresarios les gusta ese modelo. Prefieren que los trabajadores se jubilen en sus empresas. De todos modos. las patronales promueven que, si se aplicara un sistema como el dela construcción, los fondos del cese laboral deberian estar bajo la custodia de alguna autoridad por encima de empresarios y sindicatos. Tampoco se sabe, hasta ahora, si los gremios mandaran representantes al Consejo del Pacto de Mayo, que deberia estar integrado a fines de agosto. Se trata de un Consejo del que formarán parte los gobiernos nacionales y provinciales, las dos cámaras del Congreso. los empresarios y los sindicalistas para llevar a los hechos los principios teóricos inscriptos en el Pacto de Mayo (que se firmó en julio, ca-



Joaquín Morales Solá -LA NACION-

be actarar). "Nunca otviden que a los gremialistas les importa sobre todo el dinero", desdramatizó un funcionario mileista que conoce a los dueños de los sindicatos. ¿Por qué esa advertencia?" Porque le temen a un imprevisto y fulminante ataque sobre la caja del trio Milei, Caputo el tio y Sturzenegger", contó. Esperan, tranquilos, el final de ese combate sindical entre los principios y la caja. La caja gana stempre.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene en sus manos la verdadera revolucion de la politica. Debe conseguir la aprobación parlamentaria de la boleta única en todas las elecciones, nacionales y provinciales. La boleta unica es casi una utopia de los buenos politicos argentinos, porque esa idea fracaso siempreen el Senado, donde el peronismo tuvo (ya no tiene) una mayoría determinante La boleta unica elimina la posibilidad de fraude y les quita poder a los punteros políticos; el viejo siste-

El supuesto "espíritu sarmientino\* del presidente Milei es un pretexto, no es un argumento ni tampoco una explicación ni una razón

ma electoral que está vigente les permite a estos pavonearse con un poder que no tienen. Con todo, Francos parece estar cerca ahora de lograr la aprobación de esa crucial modificación, que necesita de una mayoria especial en el Congreso. Como todos los temas electorales, deberá ser aprobada por la mayoria absoluta de las dos camaras, es decir por la mitad más uno del total de legisladores de cada cámara, sin importar cuántos esten presentes en el momento de la votación. Nunca nada es fácil. para Francos. Esta es otra misión ardua, sinuosa, dificil

Otro ministro, el de Justicia. Mariano Cuneo Libarona, prepara algunos cambios fundamentales para hacerles la vida más facil a los ciudadanos comunes. ¿Ejemplos? Que las sucesiones no conflictivas dejen de pasar por los jueces y directamente se inscriban en un registro para reacomodar los titulos de propiedad. La mayoria de las sucesiones no son problemáticas, pero todas deben pasar por un juez, y este suele dar muchas vueltas con esos juicios. Tambien se propone hacer lo mismo con los divorcios no contenciosos: es decir, si un matrimonio decide el divorcio y el reparto de bienes de comun acuerdo no tendrá que ir a un juez para que lo autorice. Directamente lo Inscribirán en el registro civil Como abogado penalista que es, otra obsesion de Cuneo Libarona consiste en la implementación de los juícios por jurado, que estan en la Constitución de 1853 y nunca se concretaron. Sucede que ahora hay un sector importante de academicos del derecho que cuestiona la oportunidad de esos juicios. El progreso tecnológico, sobre todo en las comunicaciones, hace imposible un jurado de ciudadanos ajeno a lo que se dice del juició y del acusado (o los acusados) fuera del recinto donde se debate la culpabilidad o la inocencia. Es una opinion que merece su análisis.

Sturzenegger suele poner especial énfasis en lo que llama "la

revolución de la educación" y dice entre colaboradores que debe ser el "cambio más importante de los ultimos 50 años". Bastaria con que le devuelva a la educación argentina el alto nivel que tuvo antes de que el populismo arrasara con ella. También promueve, entre muchas cosas más, un concurso con examenes por internet para los que aspiren a ingresar a la administración publica. La condición de que sea por internet es para evitar la influencia política en los concursos. La Cámpora dejó manuales sobre lo que no hay que hacer con el Estado.

Ahora bien, ¿como se hará todo eso con un presidente que arroja palabras como lanzallamas contra politicos opositores, lideres extranjeros, empresarios locales y todos los periodistas que no son amigos suyos? Los empresarios quieren que salga la reglamentacion del RIGI (Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones) porque podria reactivar la economia más rapidamente. Pero también saben que las ofensas del Presidente a los Jefes de gobiernos extranjeros son un obstaculo serio para las inversiones. Funcionarios oficiales señalan que el "espíritu sarmientino" de Milel se debe. más que nada, a su minoria parlamentaria; necesita demostrar, dicen, que existe poder aunque no lo parezca. El "espíritu sarmientino" refiere a Sarmtento y a su estilo volcánico de debatír con sus adversarios. Además de su furia verbal contra Rosas y los caudillos vernaculos, el debate mas encarnizado de Sarmiento fue con Alberdi por razones politicas, no ideológicas. Tuvo algun excepcional conflicto con un periodista que militaba entre sus opositores, pero no puede compararse a Sarmiento con Milei, Sarmiento escribió así sobre el periodismo: "Solo los enemigos de la civilización y las luces detestan las publicaciones de la prensa" El supuesto "espiritu sarmientino" de Milei es un pretexto, no un argumento ni una explicación ni una razón 🕡





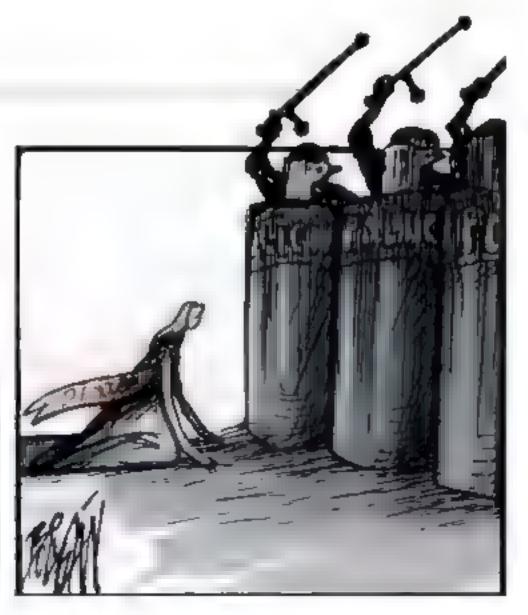

www.mit.lish fanacion.com.ar

# LA NACION

Atención al lector 5199-4777
www.luna.com.ar/contoctenos
Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A.E.A NACION, Zepita 3251, Chedad de Buenos Aires (C1285ABG), Tel. 4540 5550-1600. Oficinas La saccos. Art. Del Libertador 101 Vicente Lopez. B1635BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. 4540 6090-5000. Atención personalizado: www.fanacion.com.ar/redcomercia) 155N 0505-0646. Responsable por Impression Lucismo Ariel Bianchi. Zepita 3202. CASIA.

Las ventas de La vacció non auditadas por el IVC. O Año 2013, La vacció. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº 81.-2023-60009536-APN-DNDA#MJ Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente dismo Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100. Sáb \$2900. Dom \$1500. Recurgo cercio al interior \$420. En Ureguay Lun./Vie \$U60.- Sab. \$U85. Dgo \$1.00. En Paraguay Lun. Sáb. G9000. Dgo, G12.000. En Brasil·Lun./Sáb. R\$7 Dgo R\$9.



# La historia detrás de la historia

- por Sebastián Torok, enviado especial

# Que nadie sepa mi sufrir

n primer lugar, una aclaración: ningún atleta, espectador, dirigente o periodista argentino que haya caminado por la capital francesa durante estos agitados dias olimpicos fue reprendido, golpeado u ofendido por su pasaporte. La imagen de un treintañero vestido con la camiseta de la selección argentina y el Nº 10 de Leo Messi, canunando felizmente entre el publico el viernes pasado, a orillas del Sena, en la "incroyable" ceremonia inaugural de Parts 2024, llustró la tolerancia, LA NACION lo acompaño durante un buen trayecto y nadie lo agravio por sus colores. Dicho esto, es real que la rivalidad deportiva, alimentada por sucesos desafortunados y reacciones políticas elevaron el clima de las relaciones entre Francia y la Argentina. Por ello tambien la visita del presidente Javier Milei a Emmanuel Macron, en el Palacio del Eliseo, se observó como un gesto para aplacar las aguas.

La espinosa salida de Messí de Parts Saint-Germain, la final del Mundial de Qatar 2022, el festeto vulgar de Dibu-Martinez al recibir el premio de mejor arquero de la Copa del Mundo: más aqui, la detención de los rugbiers franceses en Mendoza por la acusación de abuso sexual y la inaceptable canción futbolera cantada por los campeones de la Copa América y difundida en Instagram por Enzo Fernández fueron un estruendo. Los tiempos, además, cambiaron: palabras que en otras épocas hubieran hecho menos ruido hoy no son aceptadas. Hasta aquí, los deportistas nacionales que más notaron el pleito fueron los jugadores de la selección de futbol y Los Pumas 7s, estos ultimos silbados y abucheados (no más que eso, vale la aclaración) en el Stade de France. El miercoles pasado, en Saint-Étienne, los futbolistas dirigidos por Javier Mascherano padecieron horrores arbitrales; antes, fueron agredidos con botellazos de plastico y hasta un petardo lanzado por hinchas de Marruecos.

Hace poco mas de cien años, ese pais

africano fue colonizado por Francia, que transformó a la nacion en un protectorado por el cual ejercia control sobre la política, la economia y la educación marroqui hasta 1956, cuando los africanos se independizaron. Un millón y medio de marroquies emigraron a Francia (generalmente como mano de obra en la industria y la agricultura) Los marroquies están concentrados en Paris, Lyon, Marsella y Toulouse. Hoy, muchos en esa comunidad son hijos y

Los tiempos cambiaron: palabras que en otras épocas hubieran hecho menos ruido, hoy no son aceptadas; hay una sensibilidad distinta ante las burlas deportivas

nietos de aquellos que emigraron en otros tiempos. Es decir, son nacidos en Francia, pero con raices fuertes en África. Nada lejano de lo que pasaba en la Argentina durante el siglo pasado, cuando los hijos de los españoles, italianos, judios, rusos, polacos, armenios y alemanes eligieron a nuestro pais como destino, pero tenian una mirada cercana con la tierra de sus antepasados. Esta generación nacida en Francia enfrenta desafios vinculados con el racismo y la marginación social y económica, al igual que otras comunidades africanas y caribeñas que provienen de

paises también colonizados por Francia entre el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX.

El Estado francés pelea contra estas cuestiones; no es algo nuevo. Vale hacer un ejercicio de retrospectiva y situarse en el Mundial de Francia 1998, la primera conquista de esa jerarquia del seleccionado local, para la cual no se trabajó solo desde la estrategia futbolistica. Esa Copa del Mundo se trató de un movimiento social instrumentado a partir de la campaña "Black, blanc, beur", que se traduce en la Francia "Negra, blanca y árabe", orientada a promover la diversidad étnico y la unidad en esa selección que lideraba Zinedine Zidane, de ascendencia argelina, v que tenia a Thierry Henry (Martinica), Patrick Vieira (origen senegales). Lilian Thuram (Guadaiope) y hasta a un argentino, David Trezeguet. Aquel titulo mundial se encumbró como el principio de una cohesión social e integración para los franceses. La victoire est à nous (La victoria es nuestra) fue un eslogan que se transformó en una fuente de orgullo para promover la unidad en una sociedad que hoy, demograficamente, le da un cachetazo a esa colonización, los descendientes de los inmigrantes de esos países tienen mas hijos que los franceses. Por haber sufrido la discriminación en carne propia es que hoy se plantan, incluso, ante burlas deportivas.

Algunos lo manifiestan abiertamente y otros no, pero muchos franceses hoy no parecen admittir afectivamente a los argentinos, situación que genera aflicción, teniendo en cuenta los históricos lazos (culturales, deportivos, literarios) entre ambas naciones. Pero vaya paradoja: la inédita inauguración de Paris 2024, con el desfile de los atletas en las embarcaciones, se inicio con un vals peruano que en 1957 popularizo la francesa Edith Piaf: "Que nadie sepa mi sufrit "o "La foule". Quizás, lo que muchos que estaban junto al Sena ignoraban es que la pieza se compuso en 1936, por Angel Cabral, que nació en Mercedes, Argentina.

### TELAR -

Complete las palabras, colocando los grupos de dos letras que se dan al pie. Las letras insertadas, leidas de taquierda a derecha y de arriba hacia abajo, formarán una frase.

|    |   |   | - | 3 |          |         |       |
|----|---|---|---|---|----------|---------|-------|
| -1 | C | 0 |   |   | R        | R       | Α     |
| 2  | M | 0 |   |   | R        | R       | Α     |
| 3  | S | 0 |   |   | A        | Υ       | 0     |
| 4  | A | D |   |   | Α        | D       | Α     |
| 5  | L | A |   |   | L        | L       | A     |
| 6  | T | R |   |   | E        | R       | 0     |
| 7  | M | A |   |   | R        | ı       | 0     |
| 8  | C | A |   |   | R        | R       | 0     |
| 9  | М | E |   |   | R        | Α       | R     |
| 10 | D | Е |   |   | U        | D       | A     |
| 11 | A | Н |   |   | C        | A       | R     |
| 12 | A | U |   |   | E        | R       | 0     |
| 13 | В | A |   |   | J        | Α       | R     |
| 14 | C | 0 |   |   |          | С       | 0     |
| 15 | Q | U |   |   | 0        | S       | A     |
| 16 | C | L |   |   | A        | D       | A     |
| 17 | Α | S |   |   | 0        | R       | Α     |
| 18 | Ë | S |   |   | C        | 1       | 0     |
| 19 | Н | Е |   |   | T        | Α       | R     |
| 20 | A | В |   |   | A        | D       | 0     |
| 21 | Q | U |   |   | E        | R       | A     |
|    |   |   |   |   | L'Edicto | ires De | Mente |

PARES DE LETRAS A INSERTAR.

AS-DI-DO-EJ-ES-ES-MA-MO ON-OR-OS-PA-RA-SI-SL-SM SN-ST-TA-TO-UE

"Todos los dias matamos nuestras mejores pasiones" Henry Millior

50t.UC10N: 1, Cotoma 2, Modoma 3, Sosiayo 4, Adosada 5 Ladi ta 6, Trasero 7, Mamano 8, Catarro 9, Memorar 10, Oesnuda 11, Abdecar 12, Austero 13, Barajar 14, Cosmico 15, Quejosa 16, Clorada 17, Asesova 18, Espacio 19, Hesstar 20, Abonado 21, Quesera

DESCUBRI MAS JUEGOS EN lanacion.com.ar/juegos

# MACANUDO\_por Liniers





### OPINIÓN

# Los claroscuros del modelo económico

Los datos de actividad y de inflación le dan aire al Gobierno, que en materia de política monetaria hace anuncios confusos PÁGINAS

### ANÁLISIS

# A cuánto debería crecer la oferta monetaria

El Gobierno pretende que la cantidad nominal de dinero no aumente nada; qué es lo óptimo, bajo la lupa de De Pablo PÁGINA 7

### **ÁLTERECO**

# Oro en ajedrez: reflexiones sobre el juego y la economía

En medio de un auge de las competencias, un niño argentino de solo 10 años logró el título de Maestro Internacional PÁGINA 12

Edición a cargo de Silvia Stang | www.comunidaddenegocios.com.ar









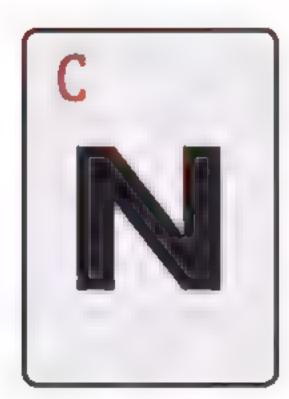

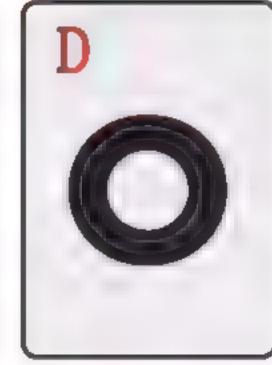

# La nueva tabla, las actualizaciones futuras y otras claves de los cambios vigentes

aprobada por el Congreso, se puede estar en el régimen simplificado con una facturación anual de hasta \$68 millones; aumentan fuertemente los montos a pagar y se habilita el regreso solo de los excluidos desde enero último; qué opinan los especialistas páginas 2 y 3



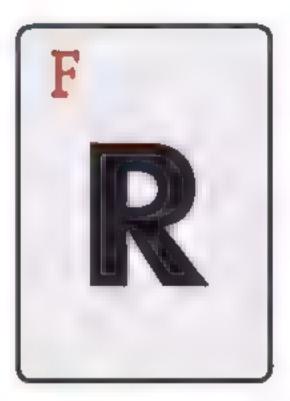





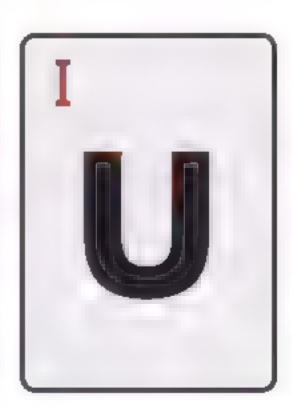

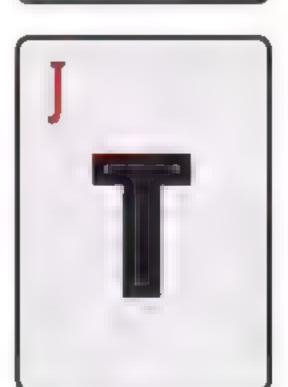



# Monotributo

# Ingresos topes, cuotas a pagar, actualizaciones futuras y opción de volver: las claves de la nueva ley

POR Silvia Stang

Tras la aprobación de los cambios, se puede estar en el régimen simplificado con una facturación anual de hasta \$68 millones; suben fuertemente el impuesto y los aportes y se habilita el regreso solo de los excluidos desde enero; qué opinan los especialistas

aprobada a fines de junto por el Congreso y reglamentada por el decreto 661 del Poder Ejecutivo, el monotributo es un regimen impositivo en el que pueden estar quienes hacen actividades de forma independiente, en comercio den servicios, y tienen un in-

greso anual de hasta 568 mulones.

a partir de la vigen-

cia de la ley 27.743

El nuevo cuadro de facturaciones admittdas para ingresar y mantenerse en el tambien llamado regimen simplificado, y para estar en una o en otra categoria, rige con efectos desde el 1' de enero de este año. En consecuencia, quienes en loque va de 2024 renunciaron o fueron excluidos de oficio y están dados de alta en el sistema impositivo general, puedan volver a ser monotributistas sin tener que esperar a que pasen tres años desde su sahda del regimen. Es una opción que no se les da, en cambio, a quienes quedaron al margen del sistema antes del inicio de 2024

A la par del incremento de los ingresos máximos, aumentan también los montos correspondientes el impuesto integrado y a los aportes para el regimen jubilatorio y la obra social. Estas subas de las cuotas a pagar se aplicaran en agosto.

A continuación, resumidos en cuatro claves, los principales cambios establecidos por la ley, con la opinión de especialistas en el tema.

# Ingresos máximos admitidos

La facturación anual tope aumentó un 300% para quienes se dedican al comercio y un 470% para los prestadores de servicios, algoque permitirá que mas personas puedan ingresar y mantenerse en el monotributo, en lugar de tener que estar en el sistema impositivo general, que implica la inscripción en el IVA y Ganancias y el pago de aportes previsionales en el esquema de autónomos.

Tanto para servicios como para comercio, el limite máximo de facturación anual para ser monotributista es, con efecto desde enero, de \$68 millones. Antes del cambio los topeserande \$16.957.968,71 (comercio) y de \$11.916.410.45 (servicios). Tambien aumentaron, entre 200% y 270%, los ingresos topes admitidos en cada categoría de la tabla.

Los montos-que también se detallan en el cuadro que acompaña esta nota-se incrementaron de la manera en que se detalla a continuación. Categoria A. se pasó de un ingreso maximo anual de \$2,108,288.01 a



LEX OLIMI DADAS ELECALLES A firmes alte jurno se aprobó en el Congreso, tras pasar por Diputados, por el Senado y nuevamente por la Cámara baja el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo; un capitulo es sobre el monotributo

uno de \$6.450.000; categoria B, de \$3,133,941,63 a \$9,450,000; categonaC.de\$4.387.518,23a\$13.250.000: categoria D, de \$5.449 094,55 a \$16.450.000; categoria E, de \$6.416.528,72 a \$19.350.000; categoria F, de \$8.020.660,9a \$24,250.000: categoria G, de \$9.624.793,05 a \$29.000,000; categoria H, de \$11.916.410,45 a \$44.000.000

En los tres escalones de ingresos más elevados, antes solo se admitia a quienes ejercieran el comercio. mientras que ahora se incluye a todas las actividades. En la categoria i se pasó de una facturación tope de \$13.337 213.22a una de \$49 250.000; categoria J. de \$15.285.088.04 a \$56.400.000, y categoria K, de \$16,957 968,71 a \$68,000,000.

Los ingresos topes que rigieron en la primera mitad del año (y que ahora se modificaron, incluso para ese periodo) habian surgido de aplicar el mecanismo de actualización que estaba vigente y que la nueva ley reemplazó por otro. La modalidad ya fuera de juego implicaba reajustar las cifras en un porcentaje equivalente a las subas que habian tenido las jubilaciones del sistema general de la Anses en los meses previos.

Para el reajuste de enero ultimo se habia considerado la movilidad jubilatoria del segundo semestre de 2023, ya que el dato de la primera mitad del año se habia usado para actualizar el cuadro del monotribu-

to en julio de 2023. La variación interanual de las facturaciones admitidas habia resultado, en definitiva. de 110.9%, un indice muy lejano al de la inflacion, que entre enero y diciembre de 2023 trepóa 211,4%. Eso provocó que muchos monotributistas se vieran en la situación de tener que subir de categoria o de abandonar directamente el regimen. cuando en realidad sus ingresos no habian subido en terminos reales y, probablemente, incluso habian disminuido.

Considerando los resultados que. en un contexto de alta inflación, deió el mencionado mecanismo de actualizaciones, Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, afirma que los montos dispuestos por la nueva ley "resulta razonables", y que "a los efectos prácticos, es más sencilla la unificación" de la cifra de facturación máxima, en lugar de la discriminación por actividades.

"Entiendo que la diferenciación tenia su razón de ser en que la venta de bienes posce una estructura más compleja que la necesaria, por logeneral, para la prestacion de ser- \$1,941,795,53 à \$4,500,000 vicios-agrega-. De alguna manera, eso ahora se compensa con el costo del impuesto integrado [que es bastante mas alto en servicios que en comercio]. Los prestadores de servictos deberán evaluar el costo fis-

calde estar en el monotributo o en el

regimen impositivo general". Como se detallara mas adelante. los importes a pagar tienen, en las categorias más altas, brechas signtficativas segun el rubro al cualalguien se dedique. En la categoria K, la de mayores ingresos, el monto a pagar en servicios es un 130% mas alto que el que deberán ingresar los dedicados al comercio, si se considera la suma del impuesto y los aportes al regimen jubilatorio y a la obra social

La nueva ley tambien determinó reajustes para el valor máximo que puede tener un producto vendido por un monotributista (pasó de \$180.589,67 a \$385.000), y para los montos anuales admitidos en cada categoría por el alquiler de inmuebles afectados a la actividad. En las categorias A y B, el importe máximo anual de los alquileres devengados pasó de \$485.448.92 a \$1.500.000; en las categorias C y D, de \$970.897,79 a \$2.050.000; \$1.213.622.14 a \$2.600.000; en la G. de \$1.456.346,67 a \$3.100.000, y en las categorías H, I, J y K, de

Esos montos, evalua Russo, quedaron bajos. "De solo consultar la oferta de locales en la Cuidad de Buenos Aires y en el conurbano bonacrense surge que en la mayoria de los casos se superan ampliamente

los parametros establecidos", advierte. Es un punto no menor para quienes son locatarios.

### Importes a pagar desde agosto

El regimen tiene tres conceptos por los que se ingresan pagos: uno es el impuesto integrado y los otros son los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por un lado, y a la obra social, por el otro.

Los montos que se pagaron hasta este mes suben en agosto en porcentajes que van -si se considera la suma de los tres (tems-- de 120% a 325% (el impacto es mayor en las categorias más altas). Sin embargo, el efecto real sobre el bolsillos de cada contribuyente dependerá de cómo quede ubicado en la tabla.

En estos dus, los monotributistas deben recategorizarse -hay tiempo hasta el 2 de agosto-y para comparar la facturación del periodo de 12 meses finalizado en junio, deben observar el cuadro con los valores de ingresos maximos ya actualizados. Dado el incremento de los montos. son muy probables las situaciones en las que se bajará de categoria.

Para la A y la B ya no rige en muchos casos la exención del componente impositivo antes existente Si està vigente, por ejemplo, para quienes estan inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de la economia social o son asociados a cooperativas (solo en la categoria A), y para quienes están adheridos al monotributo solo por ser locadores de hasta dos inmuebles.

En la categoría A el impuesto pasa de \$1047,86 a \$3000; en la B, de \$2018,89 a \$5700; en la C, de \$3452,09 a \$9800 (servicios) y de \$3190 a \$9000 (comercio); en la D. de \$5671,23 a \$16.000 (servicios) y de \$5239,75 a \$14.900 (comercio); en la E. de \$10.787.67 a \$30 000 (servicios) y de \$8368,13 a \$23,800 (comercio); en la F, de \$14.840,88 a \$42,200 (servicios) y de \$10,926,38 a \$31,000 (comercio), en la G, de \$18.878,58a \$76.800 (servictos) y de \$13.623,24a \$38.400 (comercio); en la H, de \$43.150,91 a \$220.000 (servicios) y de \$33.442,08 a \$110 000 (comercio).

En las tres categorias más altas, paen las E y F, de \$1.209.769,4 y ralos dedicados a las ventas sepasade unimpuestode \$53.938,71a \$175.000 en la l. de \$63.385,73 a \$210.000 en la J, y de \$72.817,31 a \$245.000 en la categona H. Y para los prestadores de servicios (hasta ahora excluidos de estos escalones), los importes serán de \$437.500 (categoria I); \$525.000 (J) y \$735.000 (K).

> El aporte jubilatorio será en la categoria A de \$9800, en lugar de

# Facturaciones admitidas y montos a abonar en cada categoría y por cada concepto a partir de agosto

(S) Prestación de servicios (C) Comercialización de bienes muebles

| Categoria | Ingreso máximo<br>anual | Impuesto                       | Aporte<br>jubilatorio | Aporte a la obra<br>social | Pago total                           |
|-----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| A         | \$6.450 000             | \$3000                         | \$9800                | \$13 800                   | \$26.600                             |
| В         | \$9.450 000             | \$5700                         | \$10.780              | \$13.800                   | \$30.280                             |
| C         | \$13.250.000            | \$980045<br>\$9000(C)          | \$11.858              | \$L3 800                   | \$35.458 (S)<br>\$34.658(C)          |
| D         | \$16.450.000            | \$16 000 (S)<br>\$14 900 (C)   | \$13 043.80           | \$16 400                   | \$45.443.80 (S)<br>\$44.343,80 (C)   |
| E         | \$19,350.000            | \$30,000 S)<br>\$23,800 C)     | \$14 348 18           | \$20.000                   | \$64,348,18 (S)<br>\$58,148,18 (C)   |
| F         | \$24.250.000            | \$42 200 (S)<br>\$3, 000 (C)   | \$15 783              | \$23 000                   | \$80 983 (S)<br>\$69.783 (C)         |
| G         | \$29.000 000            | \$76 800 (S)<br>\$38 4U0 (C    | \$22 096 20           | S24 800                    | \$123 696 20 (S)<br>\$ 85,296,20 (C) |
| H         | \$44.000.000            | \$220,000 (S,<br>\$110,000 (C) | \$ 30 934 68          | <b>S</b> 29 800            | \$280 734,68 (S)<br>\$170.734,68 (C) |
| I         | \$49.250.000            | \$437,500 (S)<br>\$175,000 (C) | \$43,308,55           | \$ 36 BOO                  | \$517 608,55 (S)<br>\$255.108,55 (C) |
| J         | \$56.400.000            | \$525 000 (S)<br>\$210 000 (C) | \$60 631 97           | \$41300                    | \$626 931,97 (S)<br>\$311.931,97 (C) |
| K         | \$68.000.000            | \$735,000 S)<br>\$245,000 (C)  | \$84 884 76           | \$47200                    | \$867 084,76 (S)<br>\$377 084,76(C)  |

FUENTE LEY 27 743 / AFIP

los \$4623,27 pagados hasta este mes. Y el importe subirá un 10% en cada escalón hasta la categoria F, y un 40% en cada categoria a partir de la G. Así, en la B el pago será de \$10 780; en la C, de \$11.858 en la D. de \$13.043.8; en la E, de \$14 348.18; en la F, de \$15.78.3. en la G, de \$22.096,20; en la H, de \$30.934,68; en la I, de \$43.308,55; en la J, de \$60.631.97, y en la K, de \$84.884.76.

El pago para la obra social sube de \$6457,26 a \$13.800 en las categorias A, B y C, de \$7673.13 a \$16.400 en la D; de \$9389,36 a \$20,000 (E); de \$10,850,9 a \$23,000 (F); de \$11,625,96 a \$24.800 (G): de \$13.951,15a \$29.800 (H); de \$17.272,86 a \$36.800 (I), de \$19.332,31 a \$41 300 (J), y de \$22.155,77a \$47 200 (K). Los montos son por mes y por persona, por cada familiar al que se quiera sumar a la cobertura de salud se suma el mismo importe.

Aun con los reajustes hechos, a los que define como efecto de "un cambio obligado por la inflacion", el economista Oscar Cetrangolo plantea que "las cuotas del monotributo, tanto la previsional como la de la obra social, tiene implicito un subsidio muy significativo". Por eso, afirma, se necesita una reforma de fondo, que abarque la revisión del financiamiento de los regimenes.

Segun advierte, en el caso del sistema jubilatorio, "se trata de un esquema que en el mediano plazo podria tener un impacto hscal más grande que el de las moratorias, ya mo (sin bono) se necesitan mas de 19 aportantes monotributistas –la cifra sube a 25 si se agrega el refuerzo de \$70.000-, considerando el monto promedio ponderado de las cuotas ya actualizadas. El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economia Politica (HEP-UBA, Conicet) sostiene que un régimen en el que se hagan

# Recategorización, hasta el viernes 2 de agosto

Hasta el próximo viernes 2 de agosto los monotrobutistas tienen tiempo para cumpircon el trámite de recategorización de mitad de año Se trata de un procedimiento semestras de caracter obligatorio establecido por la normativa, por el cual cada contribuyente debe observar la facturación acumulada en un periodo de 12 meses (en este caso, la del período finalizado en jumo ultimo) y compararia con la tabla vigente del sistema (la tabla que ya tiene los valores actualizados), para determinar si debe reubicarse, o si tal cosa no hace falta porque su situación se condice con la categoria en la cual está. Si se da este ultimo caso (es decir, si se mantiene la categoría) no es necesario hacer el trámite. A partir de los cambios establecidos por la ley 27.743, en todas las categorias se elevó significativamente el monto tope de los ingresos anuales.

aportes como los del monotributo, considerados bajos para sostener que para financiar un haber mini- los pagos, puede justificarse para situaciones transitorias, "pero no para la totalidad de la historia laboral de un trabajador".

En el caso de lo que se paga por la obra social, agrega, el monto "es muy inferior al costo medio del programa medico obligatorio, y eso genera situaciones de selección adversa y limitaciones en la cobertura".

# La actualización de la tabla

La nueva ley establece que los valores, tanto de las facturaciones maximas y de otros parametros. como de los importes que pagan. los monotributistas, se actualizaran semestralmente segun la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora y difunde el Indec.

puntualiza, en linea con lo dispuesto por la ley, que los reajustes se harán en enero y julio, segun la inflacion acumulada en cada semestre inmediato previo. Esa disposición provoca un desfase temporal, porque al primer dia de eneroy de julio no se conoceran aun los indices de inflación de diciembre y de junio. Por lo tanto, las actualizaciones recien podrian ser aplicadas, en términos prácticos, hacia mediados de los primeros y de los séptimos meses de cada año.

Mas alla de disponer los reajustes con frecuencia semestral, la ley faculta al Poder Ejecutivo a aumentar en lo que queda de este año los montos máximos de facturación. el impuesto y los aportes.

Segun el contador César Litvin, CEOde Lisicki, Litvin & Asociados. "en la medida en que la inflacion siga a ta baja, la actualización semestral pareceria razonable"

De todas formas, considera que "habra que ir monitoreando" el nivel de avance de los precios, para que no ocurra lo que ya pasó en los ultimos años, que los importes admitidos de las facturaciones vayan perdiendo poder adquisitivo.

Volver at régimen

Las personas que fueron excluídas de oficio o que renunciaron al monotributo entre enero de este año y el actual julio y están dadas de alta en el sistema general, podrán volver al régimen simplificado sin esperar que transcurra el plazo de tres años previsto por la ley para esos casos, siempre que

cumplan los nuevos requisitos para ser monotributistas.

Segun lo establecido, quedan almargen de la posibilidad de estar en el monotributo quienes se excedieron en 2023 o en períodos previos de la facturación permitida, advierte Florencia Fernandez Sabella, del estudio contable Larun. Fernández Sabella & Smudt, "Hay quienes qui-El decreto reglamentario 661 za se pasaron joincumpheron algun requisito] y no saben que quedaron formalmente excluidos, porque la AFIP frenó las notificaciones", explica. En septiembre de 2023 el organismo de recaudación suspendió los procedimientos sistemicos de control para detectar casos de incumplimiento de las condiciones y para, à partir de alli, excluir de oficio. Pero eso no significa, segun la contadora, que no se puedan notificar bajas con efecto retroactivo.

> El regreso desde el regimen general para quienes si puedan concretarlo (o el pase, claro, para quienes nunca estuvieron en el monotributo) es opcional. ¿Convendrá tomar esa decision? En todo caso, ¿que analizar para saber si esu seria la mejor alternativa? Es un tema no menor -dice Fernández Sabella-, porque ahora el costo de la última categoria es alto; el impuesto en la categoria K en servicios es de \$735 000 mensuales, mas de 13% de la facturación bruta máxima, y hay que analizar esa carga versus la imposición de 35% de Ganancias sobre el ingreso neto, es decir, sobre la facturación bruta menos los gastos que pueden descontarse".

> Un factor importante para tener en cuenta, especifica, es la estructura de costos que tiene la actividad de la persona. "Es decir, cuanto le queda en el bolsillo de lo que factura", aclara. Y otro aspecto, agrega, es que, en cualquier caso, el régimen del monotributo es "siempre bondadoso", en el sentido de que "tiene una administración mucho más sencilla que la del régimen general de autonomos". •

# **Voces.** Opiniones sobre diferentes temas del régimen

La ley 27.743 trajo cambios significativos para los monotributistas



Gabriela Russo Consejo Profesional CABA

"Los nuevos montos de ingresos máximos del régimen resultan adecuados al contexto. los valores de los alquileres, en cambio, quedaron bajos"



Oscar Cetrángolo **IIEP-UBA, Conicet** 

"Las cuotas del sistema previsional y de la obra social tienen un subsidio muy significativo, hay que discutir una reforma más de fondo"



Florencia Fernández Sabella Latun, F. Sabella & Smudt

"En la posibilidad dada por la ley de volver del régimen general al monotributo se dejó afuera a los que se pasaron con su facturación en 2023"



César Litvin Lisicki, Litvin & Asoc

"En la medida en que la inflación siga a la baja, un mecanismo de actualización semestral suena razonable habrá que monitorear qué pasa con los precios"

# Javier Ortiz Batalla\_ "Ha habido sucesivos cambios en los anuncios de política monetaria"

POR Sofia Diamante | FOTO Santiago Cichero/FV

Estudió Economía en la Universidad Católica Argentina (UCA); hizo una maestría en la Universidad Di Tella (UTDT) y tiene un PhD por la UCLA (Los Ángeles, EEUU); es presidente del Consejo de Dirección de la UTDT y miembro del Consejo Consultivo de FIEL; presidió el Banco Ciudad entre 2016 y 2020 y hoy es presidente del BiBank



El economista Javier Ortiz Batalla sucedió a Federico Sturzenegger y a Rogelio Frigerio como presidente del Banco Ciudad, cargo que ejercio entre 2016 y 2020. También tuvo su paso por la función publica como subsecretario de Programación Macroeconómica, durante el segundo gobierno de Carlos Menem. En el sector privado, fue vicepresidente de Massalm Particulares, afritada de Philip Morris Internacional Durante tres años, además, fue economista refe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es el actual presidente del BiBank (ex Banco Interfinanzas), cuyos principales socios son Fabio Calcaterra, Hugo Meglioli, Jorge Ruival e Ignacio Sáenz Valiente.

### -¿Qué analisis hace de la primera parte del año?

 Los méritos de Javier Milerhan sido muy importantes. Logró un cambio en el rumbo correcto, porque el anterior nos llevaba a una fuerte crisis. aun muy superior a la que tentamos. Habia una economia muy distorsionada, liena de controles, con un tes, ¿por que se desato entonces sistema económico que regía básicamente desde los años 40 y que habra tocado su fin. El agotamiento de esemodeio, junto con el año 2020 y el encierro, son el tipo de eventos muy emportantes que generan cambios drásticos en la economia. Ocurnó con [Juan Domingo] Perón, que es un producto de la crisis del 30; ocurrió con el kirchnerismo, que es un

producto de la crisis de 2001, y creo que Milei es un producto de lo ocurrido en los ultimos años. Ha temdo el merito de cambiar el rumbo y ponercon muy escaso poder político la determinación en un objetivo que es bajar la inflacion, con el instrumento de termmar con el deficit fiscal.

### -¿Eso ha sido el mayor merito que ha tenido hasta abora?

-Si, y otra cosa que creo importante es haber iniciado con Sturzenegger un conjunto de medidas pro-competitivas, en orden de ganar eficiencia y productividad y de destrabar cuesbones que dificultaban el crecimiento. Junto con eso, los resultados han acompañado, la inflacton transita alrededor de 4% mensual, es decir, alrededor de 60% segun el dato anualizado, y hemos tenido una recuperación del credito en terminos reales desde mayo y también de la actividad. Va a depender de algunas cuestiones que eso se afirme o no.

### -El Gobierno logró el superavit fiscal, una inflación en baja y la aprobación de leyes importanen las últimas semanas la desconfianza financiera?

-Toma bastante tiempo-ycreoqueel Gobierno peca un poco de ansiedadestablecer bases sólidas para reducir la inflacion a valores muy bajos. Ya ha avanzado un monton y ahora tiene un superavit primario de 1,7% del PBI, una cuenta corriente que probablemente termine positiva y cero

# Tres libros que recomienda



Acomerse HISTORY OF INTERNATIO-NAL PINANCE Larry Neal



LIDERAZGO. SE15 ESTUDIOS SOBRE **ESTRATEGIA** MUNDIAL Henry Kissinger



**LA ECONOMÍA DE PERÓN** (1946-1955) R. Cortés Conde, Ortiz Batalla, L.D.Amatoy G Della Paolera

financiamiento monetario del deficit. Tiene ciertas condiciones y haido ahanzando lo mas importante, que es tener un ancia fiscal. Muchos de los episodios de este ultimo periodo tuvieron que ver con un cierto apresuramiento de la politica monetaria. Las dos ultimas reducciones en la tasa de pases generaron cierto exceso de liquidez, y eso inmediatamente se vio en una menor acumulación de reservas, en un periodoen que generalmente es positivo estacionalmente, y en una ampliación de la brecha.

### -¿Por que cree que se apresuraron en bajar la tasa?

La devaluación inicial, que estuvo bien hecha, redujo el deficit cuasifiscal y la tasa de devaluación esperada, lo cual permitió bajar la tasa nominal de las Lelig durante un periodo dado de tiempo. Pero llego un momento en el cual las bajas sucesivas de la tasa domestica de interés quedaron por debajo del Rofex. es decir, de la tasa de depreciación esperada. Y cuando uno desarbitra esas dos cuestiones, empieza a haber un cambio de portafolio. Pero todas maneras son deuda. hay un monton de otras cuestiones positivas para señalar del balance del Banco Central (BCRA), como no haber reestructurado la deuda. Habia muchas cuestiones que eran muy delicadas y que han ido solucionando con mucha pericia.

-¿Por qué el Gobierno decidio bajar la brecha cambiaria con intervencion en el mercado pa-

### ralelo, en vez de volver a subir la tasa interés?

 Ahı empiezan algunas diferencias que tengo con el enfoque del Banco Centraly del Ministerio, en el sentido de que ha habido sucesivos cambios en los anuncios de políticas monetarias. Primero teniamos dolarización y banca a la Simons, después tuvimos sustitución de monedas, después tuvimos un crawling pegactivo, yahora se anunció que, además, la inflación tiene que converger a 0%, y que eso será acompañado con un incremento nulo de la base monetaria. Ahí difiero, porque creo que las condiciones para liberar el mercado cambiarioson algo diferentes. Se tratade tenerreservas suficientes como para poder afrontar algun problema de expectativas, y la medida de vender dólares en el CCL conspira contra esa acumulación escasa que se estabailevandoa cabo. En segundo lugar, hay que consolidar al anca fiscal, en el cual se ha avanzado mucho. En tercer lugar, tener un acuerdo con el Fondo Monetario, pero no suma para eso esta nueva politica monetana de poner como precondición una reducción en la tasa de crawling peg activo y que el crecimiento en la base monetaria sea equivalente a cero.

### -¿Por qué cree que se dieron estos cambios de rumbo?

-El Gobierno se apresura a tratar de conseguir que la inflacion se reduzca, y las experiencias nos dicen que al principio uno puede reducirla rápidamente y que después toma un tiempo consolidar esa baja, como pasó con los planes de estabilización de Israel, Peru y Brasil, El Gobiemo hizo muy bien en eliminar el bnanciamiento monetario del deficit fiscal, pero lo que no me parece correcto es la idea de que tienen que compensar la base monetaria completamente. Si aumentan las reservas y sube la cantidad de pesos, es logico que eso ocurra, porque el dia de mañana, cuando haya crecimiento, se va a necesitar mas dinero para realizar más transacciones. Por otro lado, uno deberta esperar mayor institucionalización de un banco central, que sea el banquero central el que hace los anuncios de manera formal, con una comunicación transparente y clara. La menor inflacion se está consiguiendo, pero es importante no dar pasos equivocados en ese sentido.

### -¿Qué opina del intercambio de pases por letras fiscales de liquidez (LEFI) del Banco Central?

 Lo han hecho en una forma razonable, en el sentido de que ambas, las Lecap y las LEFI, son instrumentos que, si bien tienen otros plazos, pueden ser redimidos en el Banco Central y a cambio de eso obtener liquidez. Pero la liquidez se va a regir un poco por titulos del sector publico de la Tesoreria, cuando yo creo que los temas de liquidez bancaria debieran ser un instrumento del Banco Central. Dicho lo cual, tanto las Leliq como una serie de bonos que aparecteron en su momento son cosas anomalas, porque no hay otros bancos centrales que emitan titulos propios. Las condiciones han sido razonables. Ahora los bancos no pagan Ingresos Brutos sobre la tasa, con lo cual el rendimiento mejora, y estan excluidos de la exposición al sector publico. Y tienen esta cuestion contable de que, dado que las letras se colocan con descuento, no van a entrar en el deficit operativo, pero de

### -¿Como imagina la salida del cepo, teniendo en cuenta que las reservas del Banco Central son negativas en US\$3000 millones?

-Las condiciones para la salida del cepo en mi cabeza son cuatro: no tener el tipo de cambio oficial demasiado desalmeado: no tener la tasa de interés demasiado reducida, de forma tal de contar con una demanda

de pesos genuina, haber acumulado reservas, y tener un plan con el Fondo. Esto permitiria una apertura del cepo, de forma tal de no tener un fenómeno de overshooting, que es una sobrerreacción del tipo de cambio con todos los efectos negativos que eso tiene sobre los precios y la actividad. Esas son condiciones mucho más importantes que infervenir en el mercado cambiario o una reglade base monetaria igual a cero, que, por otro lado, no se ha practicado en otros países y no ha sido propuesta. por otras escuelas. Milton Friedman, por ejemplo, que era un importante profesor de Chicago, proponia una tasa de crecimiento constante, de 3% o 4%, porque eso es consistente con un incremento de la demanda de pesos, cuando el producto crece.

#### -¿Eso esta en linea con lo que decía el ministro Luis Caputo, de que el peso va a ser la moneda fuerte y habrá que vender dolares para pagar impuestos?

-Cuando uno corta el financiamiento del Banco Central al Tesoro tiende a tener una moneda fuerte. Pero las mayores dudas estan en la regla de comprar en el mercado oficial y vender el 60% de eso en el CCI, para neutralizar el efecto en la base monetaria. Creo que es mejor acumular el 100% y, en todo caso, regular la cantidad de pesos con operaciones de mercado abierto.

#### -¿Qué se imagina de un acuerdo con el FMI? ¿Podria haber desembolsos en el corto plazo?

-Lo primero que hay que decir es que Rodrigo Valdés [el funcionario técnico del FMI) es una persona sumamente competente, a quien conocemos desde hace mucho tiempo. graduado de MIT. Fue funcionario del banco central de Chile y ministro de Economia. Es muy bueno para la Argentina que sea nuestra contraparte. Debemos trabajar codo a codo con ellos en conseguir lo máximo que se pueda, que es un programa de facilidades extendidas, por el cual podamos acomodar nuestra fuerte cantidad de pagos de deuda que tenemos hacia el futuro. Si esposible conseguir fondos propios, solicitarlos, pero para eso tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por alinearnos en una politica econômica que sea consistente para ambos. Como acreedores, ellos tambien tienen sus puntos de vista.

#### -¿Por qué cree que el presidente Javier Milei locritica a Valdes?

 Puede haber algo estratégico en el sentido de confrontar para imponer ciertos puntos de vista. En parte es el estilo de nuestro Presidente, que, a veces, como tiene esta enorme fuerza para llevar reformas que no hemos visto previamente y para difundirlas en el publico, cosa muy importante, tiene estos excesos respecto de personas que piensan diferente con fundamento y con experiencias previas. Es algo que no suma en general. Debieramos tratar de tener una relación armoniosa.

#### -¿Qué cree que piensa el FMI sobre vender reservas para quitar pesos de la base monetaria?

 Tengo la sensación de que creen que queda una serie de distorsiones importantes, como las tantarias en energia y en transporte, y es importante no sumar nuevas. Es importante no atrasar el tipo de cambio, no tener una tasa de interes demasiado reducida, y acumular US\$7000 millones de reservas, como está escrito en el acuerdo, para liberar el cepo lo antes posible. Bajar la inflacion del 40% al-20% va a ser un esfuerzo importante adicional, va a tomar tiempo. Pero es muy importante en este proceso recuperar el acceso a los mercados. que ha empezado muy tibiamente en algunas empresas, pero es necesario que el sector publico también pueda, de forma de no tener que depender solo de organismos internacionales, o de vender reservas.

# Los claroscuros del modelo económico

Marcos Buscaglia\* PARA LA NACION

os ultimos datos de actividad y de inflación le brindan aire al Gobierno. En mayo el EMAE, el indicadonmensual deactividad que publica el Indec, se expandió un 1,3% con respecto a abril, mes en el que el dato quedo constante respectode marzo. La agricultura, con expansiones interanuales del 70% y del 103% en abril y mayo, respecrivamente, lidera la expansion. Pero un analisis que excluye tanto al agro como al sector minero/petrolero-que tiene una dinámica muy particular-, muestra que tambien el resto de la economia habria tocado fondo en abril. El indice IGA, que elabora la consultora de Orlando Ferreres y Fausto Spotorno y que trata de seguir la evolución del EMAE, estima que la economia tambien se expandió en junio. La caida fue brutal, pero ya quedo atrás. La pregunta ahora es sobre la velocidad de la recuperación.

Parte de la recuperación viene de la mano de una mejora en el crédito y el salario real. Desde abril, los prestamos en pesos al sector privado crecen mas rapido que la inflación; entre abril y julio se expandieron un 28% en terminos reales. recuperando casi todo lo perdido en los primeros cuatro meses del año. Los préstamos en dolares casi se duplicaron en lo que va de 2024. Los salamos reales, tras una brutal caida que los llevó a contraerse un 22,5% interanual en marzo, tambien crecieron en abril y mayo, aunque los datos de empleo son menos auspiciosos y aun muestran caidas en mayo.

Los últimos numeros de inflación también son favorables para el Gobierno. La inflación de junio fue de 4,6%, menor a la prevista, a pesar de que los prectos regulados subjector mas del 8% en promedio. Si bien los datos de alta frecuencia mostraron una aceleración de precios a fin de junio y principios de julio, los datos de las semanas más recientes registran una desaceleración, y la inflación de julio rondará el 4%, quizas algo por debajo, quizas un pocopor arriba. La inflación nucleo, que excluye precios regulados y estacionales, estuvo por debajo del 4% mensual en mayoy junio, su menor nivel desde enero de 2022.

Estos logros se dan en el contextode un gobierno que no sacrifica el núcleo de su programa econômico, un fenomenal ajuste fiscal. Y se población muy firme, basado en la baja de la inflación, que lo alienta a redoblar la apuesta. El objetivo es llevar la inflación nucleo al 2%, igual nivel que la tasa de depreciación mensual del tipo de cambio oficial. Una vez que logre ese objetivo, la idea es bajar la tasa de depreciación aun más. Solo después el Gobierno levantaria el cepo, ya que cumphó

los otros dos reguisitos, al eliminar recientemente los pasivos remunerados del Banco Centrai (BCRA) las los puts (opciones de venta) que teman los bancos sobre bonos del Gobierno que tienen en cartera.

Es en este contexto que tenemos que interpretar los desordenados y confusos anuncios del Gobierno de las ultimas dos semanas. El aumento de la inflación de inicios de Julio lo Hevó a lanzar un programa que, al menos inicialmente, parecia muy duro en lo monetario y dispuesto al mismo tiempo a bajar la brecha cambiaria, que se habia disparado en los dias anteriores y amenazaba la estabilidad de precios. En palabras del ministro de economia Luís Caputo en la red X el sábado 13 de julio, el anuncio consistia en que

"La caída del nivel de actividad fue brutal. pero ya quedó atrás; la pregunta ahora es sobre la velocidad a la que se dará la recuperación"

"Todavia pocos entienden el nuevo esquema monetario, a la vez que la política de intervención tampoco es entendida por muchos"

"se cierra la ultima camilla de emision monetaria. A partir de ahora, la cantidad de dinero queda igual o se reduce." Para ello, explicó, "si el BCRA compra dolares en el MULC (el mercado cambiario oficial), la emisión de pesos equivalente seráesternizada con la venta de dolares equivalentes en el mercado de contado con liquidación (CCL)."

El anuncio desató pánico entre los inversores. El Gobierno enfrenta en los próximos 12 meses vencimientos de capital e intereses de deuda en moneda extranjera por más de US\$23.000 millones, si sumamos los Bopreal del BCRA complementan con un apoyo de la y las deudas provinciales. Con un la meta monetaria estaba estableriesgopais cercade 1500 puntos, el cida no sobre la base monetaria pais sigue aislado de los mercados voluntarios de deuda. Eso quiere decir que los inversores ven a las reservas internacionales del BCRA como un seguro para cobrar sus acreencias. Estas ya venian comprometidas antes del anuncio del Gobierno. En junio subieron en solo US\$358 millones, y en julio,

hasta el 12, caveron en US\$740 mi-Hones, El Gobierno estaba diciendo que iba a utilizar parte de esas viejas Leliq, val cancelar casi todos — escasas reservas para contener la brecha, al estilo Sergio Massa.

El pártico fue tal que para intentar calmara los mercados, el mismo fin de semana el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que se comprarian y girarian los dolares para hacer frente a los intereses de bonos que hay que pagar en enero de 2025. El anuncionofue suficiente, y los bonos cayeron fuertemente esa semana. A los pocos dias, el presidente Javier Milei, en respuesta a una pregunta en X, sugirió que contratarian un repo (préstamo con garantia) para garantizar el pago de capital de esos bonos en enero de 2025. Dado que el BCRA habia enviado parte del oro a Basilea la semana anterior, la especulación es que seria usado como garantia para esa operación de repo.

La novedad tuvo poco efecto. Los bonistas quieren ver subas en las reservas internacionales, no alquimias financieras. Desde ese fin de semana, las reservas caveron en US\$952 millones. Es mas, la percepción es que el anuncio, al prometer usar reservas para contener la brecha cambiaria, nos alejaria de un nuevo programa con el FMI. Las sospechas se alimentaron conel hecho de que la unica comunicacion de funcionarios del Fondo referida a la Argentina trasel anuncio fue un posteo en X de la numero dos delonganismo, Gita Gopinath, fellcitando a la seleccion argentina por el triunfo en la Copa América.

El comunicado de la numero uno del Fondo. Kristalina Georgieva, después de verse con Caputo en Rio en el marco de la reunión del G-20 la semana pasada, pareció meramente político. De todas formas, como comento Sofia Diamante en la Nacion el Viernes 26, el equipo económico probablemente siga abocado a conseguir financiamiento de entes multilaterales para garantizar los pagos de deuda de 2025. El precedente de Ghana, que en 2015 emitió un bono con garantia del Banco Mundial, es seguido en el mercado.

Ei plan del Gobierno enfrenta varios desafios adicionales. El primero es que todavia pocos entienden el nuevo esquema monetario. En la red X. el mismo sábado 13. Martin Vauthier, un funcionario de segundo rango de Economia, aclaró que (BM), como se podria inferir de lo expresado por el ministro el dia del anuncio y tambien posteriormente, sino sobre la denominada base monetaria amplia (BMA), que esta suma de la base monetaria y los pasivos remuneradas del BCRA. Una presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning,

realizada el lunes 15 en Nueva York y colgada del sitio del Banco Central, y un documento explicativo de la misma institución publicado el 23 de julio, aclararon que la versión de Vauthieres la correcta. El objetivoesquelaBMAnocrezcadelvalor quetenia el 30 de abril, 47,7 billones de pesos a precios de abril. La base monetaria, los pesos en nuestros bolsillos más los encajes sobre los depositos que hacen los bancos, está en \$20 billones medidos a precios de abril

Es decir, la nueva politica monetaria no es contractiva dado que, si hay demanda de pesos, la base monetaria puede más que duplicarse, porque ahora el Banco Central no tiene pasivos remunerados. Ahora la BM es igual a la BMA. Es entonces una politica monetaria muy distinta a la implementada por Guido Sandlerisen el BCRA en octubre de 2018 bajo la imposición del FMI, que apuntaba a que la base monetaria quedara constante

La politica de intervención cambiaria tampoco es entendida por muchos. En primer lugar, si la basemonetaria puede crecer, el BCRA no necesitará vender dólares en el CCL cada vez que compra dolares en el MULC. En segundo lugar, el documento del BCRA del martes 23 aclaró que la politica de intervencion se decidira "en función de la evolucion trimestral (ml énfasts) de liquidez" Es decir, la discreción es total. La consecuencia es que, a pesar de los equivocos anuncios y de haber gastado, segun publicó Solange Rtal en Ambito Financiero, US\$223 milliones para intervenir hasta el miercoles pasado, la brecha cambiaria sigue muy elevada.

El segundo problema que enfrenta el esquema oficial es que no queda claro que la infraction nucleo vaya a bajar al 2% mensual en los próximos meses. La inflación es como una torta, que uno puede cortar de distintas maneras para analizarla. Dos de estas medidas son las que generan dudas. La inflación núcleo medida como la miden en Estados Unidos, quitando los precios de alimentos y energia, se mantuvo estable, cerca del 4.4% en los ultimos dos meses. Si cortamos la inflación entre transables (bienes y servicios comerciables internacionalmente), precios regulados y no transables (bienes y servicios no comercializables internacionalmente), esta ultima medida, las más ligada al ciclo económico, subto de mayo a junto y se encuentra arriba del 5%. Es decir, noqueda claro si elementos inerciales, que se encontraron vigentes en muchos programas de desinflación en el pasado, no comenzarán a jugar un rol. O, puesto de otra manera, si en adelante no habra que sacrificar más crecimiento económico con una politica monetaria realmente dura para barrer con esos elemen-

Esta es la pulseada que veremos en las próximas semanas, entre un equipo económico que cree que el tipo de cambio es el adecuado y que la restricción fiscal y la monetaria haran bajar la inflación fuertemente, y un mercado preocupado por la evolución de las reservas y por la inercia infiacionaria.



#### El autor es economista.

PhD (Universidad) de Pensilvarna), fue economista jefe para América Latina de Bank of America Memil Lynch. Autor del libro Emergiendo

# Por qué funciona tan mal la cobertura por discapacidad

Alejandra Torres\* **PARALANACION** 



Hay que partir de que la discapacidad no es una enfermedad. Es una condición de la cual se pueden derivar necesidades especificas, como las de atención medica diferencial, rehabilitación, educación especial y asistencia en la vida coudtana, incluyendo en algunos casos la necesidad de adaptación de la vivienda, de una alimentación determinada, del transporte espectal y de apoyo de personal especializado. En muchos casos, estas necesidades representan grandes desafios para la logistica y los ingresos de las familias. Las dificultades se agravan cuando, como consecuencia de la discapacidad, la persona no puede trabajar y la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La cobertura está estructurada sobre la base de un complejo entramado de regulaciones y organismos. Los componentes principales son:

 Atención médica y otros serviclos (traslados, educación especial, asistencia dentro del hogar y adaptación de la vivienda). La ley 24.901 de 1997 amphó el Programa Medico Obugatorio (PMO) e hizo responsables a las obras sociales de suministrar estas prestaciones a sus afiliados, una obligación que se extendió a las prepagas en 2011. Para quienes no tienen seguro de salud, la cobertura debe ser proporcionada por efectores publicos. Para acceder a estos servicios la persona tiene que gestionar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) ante la Andis. En los últimos años hubo un aumento significațivo en la cantidad de personas con discapacidad acreditada mediante el CUD. El numero supera el 3% de la poblacion total

Proveer las prestaciones especiales para la discapacidad representa un desafio complejo en términos de financiación y gestion. Para los seguros de salud, que no están especializados en estos servicios, esto generó nuevas responsabilidades sin contemplar una fuente especifica de financiamiento. Lo mismo para las provincias,

que tienen a cargo los hospitales

 Retiro por invalidez. Si la persona venia trabajando y como consecuencia de la aparición de una discapacidad no puede seguir hactendolo, la legislación previsional contempla una prestacion monetaria mensual. Son responsables de evaluar la situación de la persona las comisiones medicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que estan sujetas a un conjunto de normas y procedimientos, como por ejemplo la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Decreto 659/96).

 Pension no contributiva por invalidez. Si la persona no tiene una historia laboral que le permi-

> "La discapacidad no es una enfermedad: es una condición de la cual se pueden derivarnecesidades específicas, como las de atención médica y educación especial"

"Desde 2001 la cantidad de pensiones pasó de 76.000 a más de un millón; de 0,2% a 2,4% de la población. La suba fue vertiginosa y diferenciada segun regiones del país"

ta acceder al retiro por invalidez y carece de Ingresos o bienes que aseguren la subsistencia de su grupo familiar, tienen derecho a esta prestación. Para recibirla, se requiere un Certificado Medico Oficial emitido por un profesional de un hospital publico, y presentarse ante la Anses. A diferencia del retiro por invalidez la norma permite a la persona tener un empleo formal, tanto asalariado como monotributista. Desde 2001 la cantidad de pensiones paso de 76.000 a mas de un millón, es decir de 0,2% a 2,4% de la población argentina. Este aumento tan vertiginoso y diferenciado segun regiones (llega al 8% de la población en algunas provincias y a casi el 40% en algunas localidades), en ausencia de una catástrofe natural o guerra, es la principal fuente de polémicas.

El esquema tiene varios problemas. El mas obvio y dañino es que la discapacidad, segun la situación de la persona, es evaluada por tres

tipos de organismos diferentes con reglas y criterios distintos. Estas condiciones favorecen los excesos de burocracia y las oportunidades de corrupción y discrecionalidad. También resulta muy negativo no contar con un regimen financiero consistente. La estrategia de agregar prestaciones al PMO para que obras sociales, prepagas y hospitales publicos se hagan cargo sin explicitar sus costos y cómo cubrirlos, es cómodo y oportunista. En la práctica lleva al desamparo, porque muchas veces la atención no es suministrada, generando controversias que en algunos casos terminan con la intervención judicial.

Las evidencias del deficiente funcionamiento del sistema de cobertura de la discapacidad son visibles y de larga data. Periódicamente toman mayor intensidad las denuncias, pero nunca esto ha derivado ensoluciones. Muy por el contrario, llama la atención el contraste entre los daños que se generan y el conservadurismo frente a las malas prácticas de gestion. Pareciera que cuesta asumtr que los fraudes y el desamparo al que es sometida mucha gente no son hechos aislados, sino la consecuencia lógica y previsible de un sistema muy mal organizado.

Un cambio imprescindible es asignar la responsabilidad de evaluar la discapacidad a un único organismo que esté sometido a reglas de funcionamiento objetivas y transparentes. Es la forma de reducir riesgos de subjetividades, discrecionalidades y fraudes. Las comisiones medicas de la SRT, con algunas adecuaciones, es la estructura publica mejor conformada para cumplir con el objetivo.

Otro cambio fundamental es reemplazar el voluntarismo en materia de financiamiento. Las discapacidades severas son poco frecuentes, pero muy costosas. Una solucion eficaz requiere asignar fondos publicos especificos y gestionar las prestaciones tipificando y priorizando segun la complejidad de la discapacidad.

Finalmente, es crucial no usar las herramientas destinadas a cubrir la discapacidad para afrontar otros problemas sociales. Para personas vulnerables sin discapacidad, se necesitan otro tipo de intervenciones, pero resulta muy dañino usar la discapacidad para suplir vacios del sistema de proteccion social.



La autora es diputada nacional (Hacemos por Nuestro País - Córdoba)



#### Movilidad.

Las jubilaciones de la Anses subirán 4,58% en agosto y el bono seguirá en \$70.000

El haber mínimo será de \$225.454 y se le sumará el refuerzo, mientras que el máximo llegará a \$1.517.094, cuánto acumulan los aumentos en lo que va de este año

#### POR Silvia Stang

Los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses se incrementaran en agosto un 4,58% y el haber nunimo será de \$225.454.42, segun oficializó el organismo de la seguridad social mediante la resolución 390, publicada el martes ultimo en el Boletin Obcial. A esa cifra se le sumara el bono de \$70.000, cuyo pago para el mes próximo fue establecido por el decreto 667, que se conoció tambien en los ultimos dias.

El indice de suba, de 4,58%, es equivalente a la inflación de junio informada por el Indec. Y se aplicará sobre todos los ingresos. sin importar de cuanto sean. El haber máximo será, por tanto, de \$1.517 094.80 (en bruto).

El bono, por su parte, será pagado en iguales condiciones que en el actual julio y que en los meses previos. Recibirán el monto completo, de \$70.000, quienes cobran como ingreso previstonal solo un haber minimo. Y quienes tengan un haber mayor, pero solo de hasta el equivalente al básico más el monto del bono (es decir, de hasta \$295.454.42), percibirán como refuerzo lo que haga falta para completar esa cifra. Así, si el haber propiamente dicho es de \$240,000, se adicionará un refuerzo de \$55.454.42.

De esta manera, el ingreso más bajo garantizado para quienes están en el sistema contributivo, será de \$295.454,42, en bruto. En mano, la cifra serà de \$288.690,79 (se aplica un descuento para el financiamiento del PAMI solo sobre el haber, mientras que el bono se paga sin recortes).

una vez hecho el descuento el importe neto será de \$1.432.832,75.

El reajuste de agosto es el quinto que se otorga con frecuencia mensual y siguiendo la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. La modalidad fue dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia 274, que también dispuso la derogación de la fórmula trimestral de la ley 27.609, que habia regido desde 2021.

Si se considera el reajuste otorgado en marzo segun el resultado de aquella formula (27,18%), el "incremento extraordinario" otorgado en abril en función del citado DNU (12,5%) y los reajustes por inflación de abril (13,2%), mayo (11,01%), junio (8,83%), julio (4.18%) y agosto (4.58%), la suba nominal acumulada en ocho meses de 2024 es de 113.2%.

Por el congelamiento del bono desde marzo, sin embargo, en el caso de quienes cobran los ingresos más reducidos ese índice es inferior Para los jubilados de la minima, de hecho, el aumento acumulado en ocho meses, si se considera el ingreso integrado por el haber y el bono, llega a 83,84%. En agosto en particular, el aumento no es de 4,58% (como si lo es para los haberes sin considerar el bono), sino de 3,46%.

Segun datos estadisticos de la Subsecretaría de Seguridad Social, aproximadamente el 45% del total de jubilados y pensionados del régimen contributivo percibe mes a mes el bono. No lo cobran quienes tienen Jubilacion y también pensión, porque el límite del ingreso para acceder es por persona, y no por beneficio.

La política de pago continuo de bonos, surgida en septiembre de 2022 bajo el gobierno anterior y a raiz de la insuficiencia de la anterior fórmula de movilidad, distorsiono fuertemente la piramide de ingresos del sistema. Se busco compensar a los jubilados y pensionados por las perdidas de poder adquisitivo, pero el ingreso extra se limitó solo a un grupo, cuando En el caso del haber maximo, en la práctica todos vieron recortado el valor real de sus ingresos en los ultimos años.

Solo en 2023, por ejemplo, los ingresos perdieron un 14,2% (para quienes cobran solo un haber minimo), un 32,3% (para quienes nunca tuvieron bono), o un 37,4% (para quienes percibieron el bono unos meses de 2023 y luego dejaron de cobrario). •

## ¿A cuánto debería crecer la oferta monetaria?



Juan Carlos de Pablo PARA LA NACION



**PREGUNTAS A** ALBERT AFTALION

#### Economista 1874-1956

Bulgaro, migró a Francia y enseñó en las universidades de Lille y París; dejó una huella en la generación de economistas: franceses que iniciaron su carrera entre las dos guerras mundiales

I gobierno presidido por Javier Gerardo Milei pretende que la cantidad nominal de dinero ino crezca nada! ¿Al servicto de qué? Hay que preguntar, para con dicionar la respuesta al objetivo deseado. Aqui y ahora todo indica que al servicio de la eliminación de la inflactón. Entonces, de manera algopomposa, cabe preguntar: ¿cual esla variación óptima de la cantidad nominal de dinero, para lograr la completa estabilización del nivel general de los precios, minimizando efectos indeseados sobre otras variables económicas?

Al respecto dialogué con el bulgaro Albert Aftalion (1874-1956), quien migroa Francia, donde enseño en las universidades de Lille y Paris. Segun

Daniel Villey, su obra constituye un ejemplode las revisiones impuestas, por los acontecimientos ocurridos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a ciertos aspectos tradicionales de la economia clásica. la ley de Juan Bautista Say, la teoria cuanutativa del dinero y la que garantiza el equilibrio automático de las cuentas internacionales.

Aftalion dejó una huella en toda la generación de economistas académicos franceses que comenzaron su carrera entre las dos guerras mundiales. Criticó al socialismo, porque la distribución igualitaria de la riqueza debilità los estimulos al trabajo, y porque la supresion de la propiedad privada anula el ahorro y mata la formación de capital. Es uno de los pioneros del principio del acelerador, idea descubierta independientemente, y asi boutizada. por John Maurice Clark en 1917

#### -Su obra principal, titulada Las crisis periodicas de sobreproducción, publicada en 1913, plantea una explicación del ciclo económico. ¿En que consiste?

-Se trata de una teoria real del ciclo, por oposición a la monetaria. Está basada en el desfasaje existente entre el aumento esperado en la demanda de bienes de consumo y en la producción del equipo necesario para elaborar dichos bienes. una idea inspirada en Eugen von Bohm Bawerk, Durante la transición no se mueven las cantidades. sino los precios. La respuesta del sector de bienes de capital es no solo tardia, sino también exagerada. Cuando bajan los precios por menor demanda, los inversores cancelan inmediatamente las órdenes, pero siguen las entregas de lo ya ordenado; hecho que fue luego analizado por Michal Kalecki -¿A qué tasa óptima debe

#### aumentar la oferta monetaria?

-Un par de antecedentes vienen a cuento. La propuesta de Mitton Friedman y el enfoque monetario de la balanza de pagos. En la década de 1960 y con referencia a Estados Unidos, Friedman propuso que la cantidad de dinero aumentara 4% anual. Pensandoque el PBI real crecerta 3% anual y estimando cierto aumento de la demanda real de dinero.

#### -¿De donde surgio esta (dea?) -Del análisis de las decisiones adoptadas por el FED, para mongerar la amplitud y la duración del ciclo economico. Como las ondas de recesson y reactivación no son uniformes, su desconocimiento, junto a la demoraque los cambios en la oferta monetaria tienen sobre la actividad económica y el empleo, amplificaba el

ciclo, en vez de morigerarlo.

-¿Cual es el otro antecedente? -El enfoque monetano de la balanza de pagos, segun el cual, en un país cuyo mercado de cambios esta liberalizado, la cantidad de dinero esendogena, porque si el sector privado le vende dolares al Banco Central es porque quiere tener mas pesos en su poder, y si el Estado financia su deficit fiscal emittendo dinero que la población no quiere tener en sus bolsillos o en las cuentas bançarias, le compraran dolares al Banco Central, el cual perderá reservas.

 A proposito: en los viejos. acuerdos celebrados entre la Argentina y el FMI, el compromiso monetario no se fijaba sobre la cantidad total de dinero, sino sobre la emision por razones internas.

-Asi es, lo cual -en buen romanceimplica limitar la emisión monetaria para financiar el deseguilibrio fiscal. -¿Que tiene que ver todo esto con la Argentina 2024?

-El objetivo monetario del Poder Ejecutivo parece ser que la cantidad nominal de dinero aumente jeero!. lo cual implica que la emision causada por la compra de dólares por parte del Banco Central será neutralizada por la venta de titulos publicos, con fines de esterilización, o con superavit fiscal primario, para que los intereses de la deuda publica no sean pagados con emision monetaria y con el consiguiente

#### -La existencia de bienes que no son objeto de comercio internacional aporta otra razon para que la cantidad nominal de dinero no aumente.

impacto inflacionario.

-Buen punto. Los modelos simplificados del enfoque monetario suponen que todos los bienes son objeto de comercio internacional. Stalgun productor local del bien "X" quiere abusar fijando precios ridiculamente altos, la importación lo pondrá en línea. Pero, ¿a quien se le ocurre viajar al extranjero para eludir al peluquero del barrio, si modificó el precio de sus servicios, "por las dudas"? Los economistas somos mandados a hacer para imaginar situaciones muy poco plausibles. en las cuales los peluqueros tambien pueden ser puestos en linea; pero basta recordar lo que ocurnó durante la decada de 1990 con los precios de los bienes transables y no transables.

-¿Por que dice esto?

-Porque, entendiblemente, el presidente Javier Milei quiere abattr la tasa de inflación, no simple-

mente el aumento sistemático de algunos prectos.

#### -Perdone por lo elemental de la pregunta, pero, ¿cual es la oferta monetaria que el Gobierno deberta controlar, con vistas a que desaparezca la tasa de inflacion?

-No tengo nada que perdonar, porque se trata de una cuestión técnica muy relevante, dado que, en el mejor de los casos, el Banco Central controla la base monetaria, tanto la convencional como la ampliada, es decir, la base convencional más el stock de pases. Friedman "numeró" las diferentes definiciones de oferta monetaria, distinguiendo entre MI (variedades que no devengan interes, como efectivo y depositos en cuenta corriente), M2 (M1 más otros tipos de depósitos), etcétera, indicando que es una cuestion empirica qué agregado monetario resulta relevante en cada país, en cada momento, cuando se tiene como objetivo la estabilización del nivel general de los precios. Y sobre cuestiones empiricas tienen que opinar los expertos, que están familiarizados con lo que está ocurriendo.

#### -Milei-Caputo-Bausili, ¿no estarán exagerando planteando "emision cero, cualquiera sea la causa"?

-¡Qué dificil es saber estol La toma de decisiones publica plantea el siguiente dilema: ¿me equivoco por exceso y dificulto la recuperación económica que comenzó en abril, mayo pasado, o me equivoco por defecto, vuelve la inflación y tiro por la borda el sacrificio que hizo la población en lo que va de 2024? Para las actuales autoridades la respuesta es ciara.

Don Albert, muchas gracias.

### Finanzas. El mercado de fondos comunes, al ritmo de la coyuntura

En un contexto de fuerte incertidumbre en materia cambiaria, crece este mes el ingreso de flujos a estas opciones de inversión; las alternativas que otorgan mayor inquidez son las más elegidas, a la vez que tampoco se quedan atrás las que ofrecen cobertura ante una eventual devaluación; cómo son los resultados

POR Valentina Heredia portfoliopersonal.com

MÁXIMOS VALORES **HISTÓRICOS** 

En un mes complicado en el marco local, con fuerte incertidumbre, con rumores sobre la liberalización del cepo y con dudas sobre la sostenibilidad del*crawling pe*gdel 2%, la industria de fondos logra maximos en términos de patrimonio. Trasrecibir flujos por unos \$2,4 billones, alcanzó los \$43 billones, con una suba de 8% contra junio. Medido en dólares, el activo bajo gesnonacumula US\$32,500 millones. En cuanto a la aplicación de estos flujos, la liquidez va al mando, pero la cobertura dólar linked da qué hablar tambien.

LOS FLUJOS, REFLEJO DE LA COYUNTURA

Esternes los fondos money market (MM) logran el mayor caudal de flujos. Ya superan los \$1.9 billones en suscripciones. Así, a pesar de la bajas tasas-la Badlar de bancos privados esta en el orden de 38% y los MM marcan una TNA del 35% promedio-, la liquidez "manda" en periodos de alta incertidumbre. Y crecen como opcion los fondos de renta fija Lecap de liquidez diaria, que ya superan los \$54.000 millones este mes, y en los menos de tres meses operativos concentran suscripciones netas por más de \$260.000 malones. •

LOSDÓLAR LINKED NO SE **QUEDAN ATRÁS** 

Los flujos hacia la cobertura crecieron en el inicio del mes, aunque en las ultimas ruedas hubo una desaceleración. Esto responde a los cuestionamientos recientes sobre el rumbode la politica monetaria y cambiaria. Ya se acumulan ingresos por \$180.000 millones-lo que marca un ritmo diario promedio de \$10,600 millones-. Hubo una "señal verde", con la anunciada flexibilización al acceso del mercado cambiario que, aunque podria. indicar un paso hacia la liberación del cepo, por ahorasolo es una medida de impacto limitado.



En cuanto a los resultados de las categorias en pesos, los fondos de rentafija cortoplacistas se posicionan como los grandes ganadores. En detalle, las opciones de renta fija de corto plazo logran avanzar un 3%, mientras que las de renta fija Lecaps -con liquidación en T+0- consiguen un 2,9%, en promedio. Por debajo, los fondos de renta fija discrecionales marcan verdes por 1,4% y las opciones de cobertura (dólar linked y CER), no muestran avances favorables. Los fondos contra devaluación logran un 0,9% y los CER, un 1,8%. •

# Preguntas y respuestas sobre el blanqueo

Humberto Jesús Bertazza\*

PARALANACION

aley 27.743 establece un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad social, mas conocido como blanqueo. ¿Cuáles son las claves para la adhesión?

#### 1. Las formalidades exigidas.

En primer lugar, se requiere la manifestación de la adhesion al regimen. que debe realizarse entre el 18 de julto de 2024 y el 31 de marzo de 2025, con el formulario 3320 Se deberá ingresar entonces el pago adelantado obligatorio, que asciende al 75% del Impuesto especial. Hay tres etapas la adhesión. La primera cierra el 30 deseptiembre de 2024; la segunda, el 31 de diciembre de 2024, y la tercera, el 31 de marzo de 2025. Las fechas pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo. Ademas, se debe presentar la declaración jurada e ingresar el impuesto especial, del que se descontará el pago adelantado.

Las fechas limites para la presentación de la declaración jurada y el ingreso del impuesto serán el 30 de noviembre de 2024 (lº etapa), el 31 de enero de 2025 (2º etapa) y el 30 de abril de 2025 (3º etapa).

De ingresarse el impuesto en dolares se usará el VEP F. 3323 y si se paga en pesos (solo para casos de excepción autorizados), el VEP F. 3326.

## 2. Qué pasa si el pago adelantado es inferior al 75% del impuesto especial.

En tal caso, para permanecer en el regimen se deberá ingresar el saldo pendiente del pago adelantado incrementado en un 100%, junto al remanente del impuesto determinado. Tal incremento no podrá ser considerado como pago a cuenta.

#### 3. Qué pasa si no se ingresan el pago adelantado o el impuesto especial

Se pierden todos los beneficios.

#### 4. Cuales son las alicuotas del impuesto especial del blanqueo Las alicuotas varian segunda etapa de adhesión. En la primera etapa es del

Lasalicuotas varian segunda etapa de adhesión. En la primera etapa es del 5%; en la segunda, del 10%, y en la tercera, del 15% (se debe descontar una franquicia, que es de US\$100.000). Los contribuyentes podrán adherirse en todas las etapas que descen.

#### 5. Cómo regularizar el efectivo que está en el país o en el exterior

En este caso no se aplica la determinación del impuesto especial segun las tres etapas de adhesión, sino que existe un mecanismo particular. El dinero a regularizar se debe depositar en una cuenta especial antes del 30 de septiembre de 2024, quedando inmovilizado hasta esa fecha. Al momento del depósito no se debe ingresar ningun impuesto, como tampoco se deberá hacerlo si el saldo se inmoviliza hasta el 31 de diciembre de 2025.

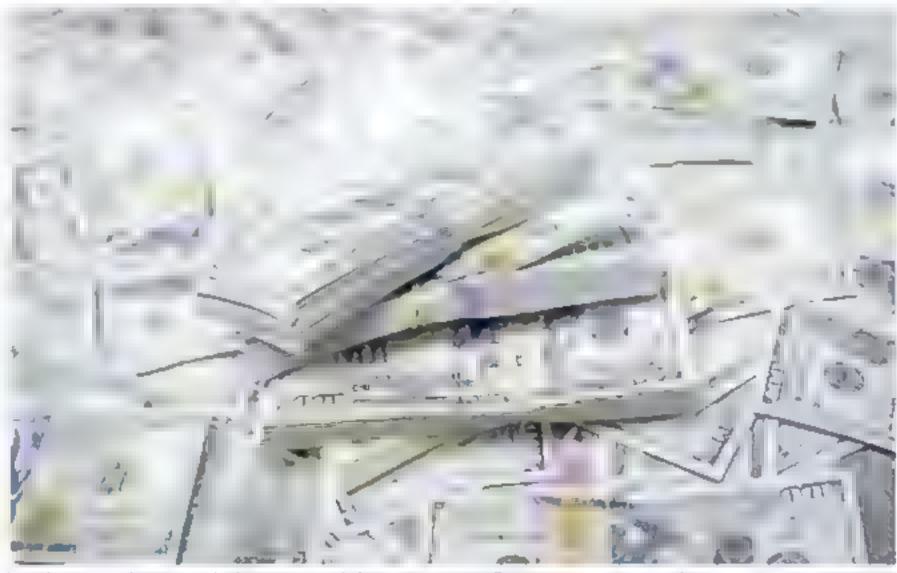

Los ahorros en dótares no declarados, uno de los activos que el Gobierno espera que se blanqueen SHUTTERSTOCK

a los montos consumidos no justifi-

cados. Y se pierde si la AFIP detecta

bienes no declarados por un importe

superior al 10% de los blanqueados.

9. Cuales son los instrumentos

Los contribuyentes que regularizan

efectivo tienen la posibilidad de in-

vertir en algunos instrumentos, se-

gun lo dispuesto por el Ministerio

de Economia. Y en ese caso no debe-

ran pagar el impuesto especial del

5%, en la medida que mantengan la

inversion hasta el 31 de diciembre

de 2025. Son títulos publicos, certi-

ficados de participación o titulos de

deuda de fideicomisos destinados al-

fomento de la inversión productiva

y del financiamiento de pymes, co-

locados por oferta publica con autorización de la Comision Nacional

También puede invertirse en Fon-

dos Comunes de Inversion, abiertos

y cerrados y en acciones y en obliga-

ciones negociables colocadas por

oferta publica. Es posible hacer in-

versiones directas o indirectas en

proyectos inmobiliarios iniciados

desde el 9 de julio de 2024, inclu-

yendo los proyectos con un grado

de avance inferior al 50%. La AFIP

instrumentará un registro.

financieros elegibles

Tampoco se ingresará el impuesto si se realiza la transferencia a otra cuenta para pagar el impuesto especial o Bienes Personales (Rei-BP), para otro contribuyente o para la adquisición de instrumentos financieros a definir por el Poder Ejecutivo.

Si el contribuyente retira un importe por otro concepto antes del 31 dediciembrede 2025, el banco retendrá el 5% en concepto del impuesto especial, en la medida que no aplique la exención de hasta U\$\$100.000 (si el banco no retiene el contribuyente debe pagar en 5 días hábiles).

#### 6. Qué pasa si se regulariza efectivo hasta US\$100.000

No se ingresa m el pago adelantado niel impuesto especial. El contribuyente debe realizar el depósito hasta el 30 de septiembre y el saldo quedará inmovilizado hasta esa fecha. Sin embargo, tiene la opción de retirar antes ese importe, en la medida que su destino sea una operación onerosa debidamente documentada (compra de inmueble, de automóvil, de titulos valores, etcétera.)

En este caso, se deberá presentar ante el banco en el cual abrio la cuenta especial e informar el hecho bajo declaración jurada. En el caso de la regularización del contribuyente y su grupo familiar, la franquicia de US\$100 000 se considerará en forma proporcional de cada persona, si están a su cargo.

## 7. Qué pasa con inmuebles escriturados a nombre de otra nersona

Quien intente adherir al regimen para blanquear tales inmuebles no podra hacerlo, por falta de normativa.

#### 8. Como será el bloqueo fiscal Por efecto de la declaraciones juradas y de la adbesion al régimen de re-

10. Cómo es la declaración jurada
Al presentarse la declaración jurada se debe adjuntar la documentación que acredite la titularidad y el
valor de los bienes a regularizar.

de Valores.

# IL Cómose figa la base imponible. Alcalcularse el impuesto especial en dólares, los bienes valuados en pesos deben convertirse, y para eso se toma un valor de cambio de \$1000.

gularización se produce el bloqueo fiscal del contribuyente, por lo cual inmuebles la AFIP no podrá hacer ajustes por los que estan en el país los mismos. Este beneficio alcanza ran al valor de adquisir

Los que estan en el país se consideran al valor de adquisición o a su valuación fiscal multiplicada por 4, el monto que sea mayor. De ser expresado en pesos se debe convertir a dolares (a \$ 1000 por dolar). Si son inmuebles en el exterior, se tomará su tasación o valor de mercado.

#### l3. Como es la regularización del contribuyente y el grupo familiar

Cada uno debe hacer la determinación por separado, pero la franquicia de US\$100.000 (no paga impuesto) se toma en forma proporcional respecto de los parientes (padre, suegros, hijos, nietos, cónyuge y convivientes) que están a su cargo. Si alguno no están a su cargo, se tomará el 100% de la franquicía.

#### 14. Cómo es la regularizacion de bienes de cambio

Es posible regularizar bienes de cambio por diferencias físicas (no por valoración). Sin embargo, tal regularización no se computa como costo en el inventario inicial inmediato posterior. Es poco probable que esta regularización convenga.

#### 15. Como se hace una regularizacion en más de una etapa Regirá la alícuota de la ultima etapa

y ser restarán los importes ingresados con anteriondad.

#### 16. Qué pasa con los fondos en efectivo regularizados y depositados

La regularización de dinero en efectivo debidamente depositado en la cuenta especial es tal en la medida que se mantenga hasta el 30 de septiembre de 2024, salvo que antes de esa fecha se utilice para pagar el impuesto especial y el pago adelantado, se realicen las inversiones en los instrumentos financieros elegibles, se hagan transferencias a cuentas especiales de terceros o se invierta en operaciones onerosas documentadas (hasta US\$100.000).

#### 17. Como se consideran los criptoactivos

Se consideran en el país, en la medida que se hubieren encontrado en custodia y/o administración, al 31 de diciembre de 2023, de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales inscripto en la CNV. En caso contrario, solo podrán regularizarse siantes del 30 de septiembre de 2024 son transferidos a entidades que cumplan tales requisitos. Se consideran a su valor de adquisición o de mercado al 31 de diciembre de 2023 (el mayor).

#### 18. Cómo se valuacán los bienes y tenencias a todo efecto fiscal

La valuación de los bienes y tenencias de moneda constituye, a todos los efectos fiscales, el valor de incorporación al patrimonidal l'dechero de 2024. A esos efectos no debe considerarse su conversion en dolares, que solose aplica respecto de la base imponible del impuesto especial.

#### 19. Qué pasa con las acciones, cuotas y participaciones sociales

Se usarán los estados contables cereados hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive. En caso de aumentos y disminuciones de capital posteriores al cierre del ejercicio, se usará el procedimiento adoptado a tales efectos por la ley del impuesto sobre los Bienes Personales, Corresponderá para esos bienes en el país la actualización desde la fecha de cierre hasta el 31 de diciembre de 2023.

#### 20 Pago del impuesto en pesos

Con carácter general el impuesto debe ingresarse en dolares. Pero se pagará en pesos, como excepción cuando se regularicen solo ciertos bienes en el país (inmuebles, acciones, cuotas y participaciones societarias, títulos valores y creditos).

#### 21. Qué trato hay para convivientes de funcionarios excluidos Se excluven solo si la convivencia esta

Se excluyen solo si la convivencia esta inscripta en el registro pertinente.

# 22. Bienes depositados o registrados a nombre de mas de un sujeto

De no poder acreditarse la participación correspondiente a cada uno, para la regularización se entendera que son titulares en partes iguales.

# 23. Fondos depositados en el exterior y aquellos que resulten de enajenación, rescate o líquidación de títulos valores del exterior

Esos fondos quedan sujetos al régimen especial en la medida en que sean transferidos a las cuentas especiales hasta el 30 de septiembre de 2024. De quedar en el exterior, se aplicará el régimen general, debiendose ingresar las alicuotas del 5%, 10% o 15%.

#### Qué pasa con el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Las cuentas abiertas que se usen exclusivamente para exteriorizar tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo estaran exentas. •



#### **Dautor contador**

Socio de Bertazza, Nicolini Corti y Asociados, presidente de: Centro Argentino de Estudios en lo Penal Inbutario

#### Remates

### Arte - Compra/Venta





#### Remates

### Arte & Antigüedades





#### Remates

#### Hacienda



www.bancociudad.com.ar SUBASTA ON LINE CON BASE

POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE. DE LA PROCURACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE LA OUDAD DE BUENOS.

AJRES, LOS VALORES RECALIDADOS SE DESTINAN AL FONDO EDUCATIVO PERMANENTE. INMUEBLES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE INTEGRAN EL ACERVO DE SUCESIONES VACANTES

SUBASTAS: El dia 23 de Agusto de 2024 a partir de las 10 hs. se llevert a cabo a través del portal https://subestas.bencocouded.com.er\_SUBASTAS ONLINE

 SOLDADO DE LA PROEPENDEMINA 1061, Piso 3º A UF 13. - Superficie: 20,24 m2. Enhibición. El día 5/8/7024 en el horario de 9 00 a 12 00 hs. Base, U\$\$ 50,000- Inicio, 10 hs.

 Av. PUEYRREDON 665/667/669 Piso 49 A UF.S. - Superficie: cubierta 106,37 m2, semicubierta 4,34 m2, balcón 11,88 m2, total: 124,59 m2. Eulybictón. E. dia 5/8/2024 en el horarto de 9 00 a 22.00 hs. Base: U\$5 196,000. - Inicio. 10:45 hs.

 AV PUEYRREDON 863/65 Plug 62 UF.19. - Superficie cubierte 61,55 m², belcon: 2,07 m², totel: 63,62 m² Exhibition El die 7/8/2024 en el horario de 9 00 a 12 00 hs. Base USS t03.000. - (mino 11 30 hs.

 OTAMENDI 62/64, Piec 59 11, UF 11. - Superficie: cubierta 72.58 m2, semicubierta 1,35 m2, balcón 6,11 m2, total 80.04 m2. Exhibition El dia 8.6,2024 en el horarto de 9.00 a 1,2.00 hs. Base U\$\$ 143.000. - micro 12.15 hs

 AV. REGINHENTO DE PATRICIOS 1554/50/50. Piso 18 12 UF.24. Superficie: 36,17 m2. Eshibicion. El dia 9/8;7024 en al horario de 9 00 è 12 00 hs. Base: USS 37 300. - Inicio: 13:00 hs.

 SARMIENTO 1281/85, Pina 41 6 UF 96. Superficier 20,69 m2. Exhibición © dia 12/8/2024 en el horario de 9 00 a 12 00 hs. Base: USS 35,800. - Involo. 13 45 hs.

 LIMMEO 2158, Superficier lote 266 m2, cubierta aprox. 226 m2. Exhibition. El dia 13/8/2024 en el horario de 9.00 e. 12 00 fm. Base USS 194,000. - Inicio 14 30 hr.

INSCRIPCIÓN PREVIA. Los interesados en realizar ofertas en la subasta deberán registrarse hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de la misme, de acuerdo con lid estipulado en les condiciones de vente (ver punto 5° de las condiciones de venta). GARANTIA. Al momento de inscribirse los interesedos deberen acreditar haber constituido o egaratida equivale ite al Plu (tres por ciento) del valor de Base establecido para cada inmueble pagadara an pesos algulitimos de « i un fo » e contración del dolar billeto al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del dia Patrici. anterior a la constitución de la garantía hasta 2 (dos, dias habies anteriores a la fecha de la Subasia (ver punto 5" de las condiciones de venta-

FORMA Y MODALIDAD DE PAGO: Seña 10% Comisión. 3% más IVA. A integrarse dentro de los DOS (2) dias habiles. a conter desde la notificación electrónica cursada el oferente de que ha resultado preedjudicatorio de ja subasta unicamente mediante transferencia electronica bencaria (ver punto 6° de las Condiciones de Venta) an pesos argentinos a la cotización del dolar billete al tipo de cambio vendesor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre dei dia habit anterior a la subastiri

INFORMES: "Banco Gudad de Buenos Ares al e-mail subastasonine@bancocudad.com.at \*Procuración General de la Cludad de Buenos Airas, Depto, de Havancias Vecantas, al e-mail. strundo@buenosares.gob.at hubies@buenosares.gob.ar

YENTA SUJETA A LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD VENDEDORA

Off-3942 1957 2975 3936 3881 4889 5882

# clasificados

CIRCULACIÓN NACIONAL

lamueldes

industriales

value of electric subdivisions and earliest effect, whose it is not

¿Sueno vende dos meheras en

parties inhans. As sample

A comparable segmond.

ASHE DARKING HONSE . HAVE &

BITELOST

Cementerios

vende. Parcesa en el Meior Sec-

for decimal for the Paul Business again

le la Sub-l'amoralar est

Para publicar Harnar a

day of the H

Man Asem SE REM PAR

( cheras



Departamentos

Norte

CBA

President in the part PB page. STOCKET 15% ALK Parally Parally

Departamentas

GBA Narte

(++49) 116 (35 2052 Promise y Mantevideo visit you've letter demonstrating MAIN EXCABLEA 1616 AN.

VISTA RIO UNICO Torre Book

Terraza Liv Com y Sac 3State

2 Dep Imperable 3 Coch Vig

Art. Alvere y Parers

Jose Hurmodez y Arces Ext blor Lycyk Jdor lep 2000b D5 MIABUA do JS XIS



Av del Libertador - Matiegas DEFINE VENTH FOR BUILDS Don't 4 availors despection gui parodire bueter esvisuas de teccos sos amin Sr Alexandro Lt. 759 IEE

E. kašis y čarvišo VISTAL territor Lyuyf 3 Stellefice deprescha tittering and still-

ABGA (+549) 136 135 2052

Avelands & In direct

SAUTHURALA 3 LAMES NO.

Zonas de

Turismo

El Parkering 7 abanas - aca habit ISD 490mil fact Tel. 1149751683



Automotores

Valor V Fick Up Utilities

> AUTOS ABONO Contado e Consign St Sala 15-4925-6573 Gerrat: 4522

Mercaderías

Alba as Arte v Ant acecales

Librate Avice Grabacist Fix is

Coadens althros Arte 4d27, J24

Abrigo de preles (157205763)

Rapa v Accesorios

4318-8888 5199-4780 Cobro con tarjetas de credito. Descuentos con Club La Nación.

Clasificados



AF 1- 44 15 15 ANTH 16 FF 1-AE F5

et et en et le sedente atestical television



Personal Demestico

vacuno muler con auto (carloverte total and to ha or call pital. Presentante del Lunes 29 al Viennes 2/08 en Castex 3075 There 70 took 19 ts

para casa de fila, en Cantal Hay otras enucarnas. Sueldo en bianco:5420 000 Presentarse del Lunes 29 al Viernes 2/08, en Castrix 3275 (Palerator) 9 17to o 16-19ha

SEGUI

Voluntarios

Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle en la crudad de Buenos Aires necestra voturnamos en la sona de Auma gro que cocanen en sus casas y voluntarios con auto para colaborar con la logsoca del retiro de donaciones. Para mas infor-mación sobre la tarea a reabgaz comunicate ai d 3910 2998 What App is some or the а втановетс спитанов нВ

di Amusosmelcamino Pagina

Parish

A unentos frescos face, early and audas pur-ition in these arter canas ac 200 personas der dia 200. Fundación CaraSan necedita alimentos frescos o ayuda para comprarios Esta organización en el barrio de La Boca Buenos Arres ofrece talleres gratuitos memenda, Austehela (b. 1993) ra y ropero solidario a más. á 500 mnos ruñas y adolescen tes Para collaborat comunicate g111-6551-0290 Conscelos er www.casasan.org IG grundacion caussan y PB

6 PundacionCasaSan

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de actor

Solidarios

FUNDACION

LA NACION

Person

Voiuntariade at it is in this para مار دول د بالاستهاليات در وسائله de la crudaci de Buenos Arres a personas en situación de calle y profesionales para la Red del President de Francisco de Imper

Comment with the property fiamiento personalizado y profesional a personas y tamilias en situación de vuinerabilidad. eser lacea estado de libitera nes y de salud mental, desarroliando estrategas de remacr cum social y laboral. Si querés ayudar comunicate al mail: fondacion i humanor org. cel. 21-6538-6539 Conocelos en winew hatherness orga-

juguetes y juegos Para celebrar el 1 a de la nubra Callet GC IPSIN Mark and a separate of the second ball To Ford to the Present the Meruguetes nuevos o usados en him estado y envueltos para regalo, durante todo Julió y hasta el 16:08 Esta fundación es dedica a la protección de infany high from the control of the many that is made tot s A lemma a AreA dia ay a a a Mam orford fundacion quantito, ong ar Conocelos en (G c and www points

Pelotas, muñecos Recibies todo po propos y ruguetes en miliy huen estado paта епитеры эноны под ин-асттробова Енганог и объ por los Ninos de Marcos Paz. Burnot Aires cuando relebbert su dia en agosto. Esta organizanabnente a familiar en sittación de vulnerabilidad, cuenta con talleren educativos, recreativos y de sahut, también prepa. ran boisones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trucha y aledaños. Para ayudar comunicate con Little. 11-6663-2753. mail: fundacion to doportion in transiti gmail.com

Reconstruit hogan El Hogar La Casita - Mingre de Pundación Juguernos y Caminemos luntos se vio afectado por un incendio, para seguir COR 45 POOR ATLECTOR 9 9'19 105 niños puedan volver reciben donariones para la compra de matemales. Unico alsas para do THE MINYUDASUMA MAN A formación al mail: info@ handacionniquemosycamine Process can be an exemptague торусатилетири онд нь отпи miemosycammemospintos





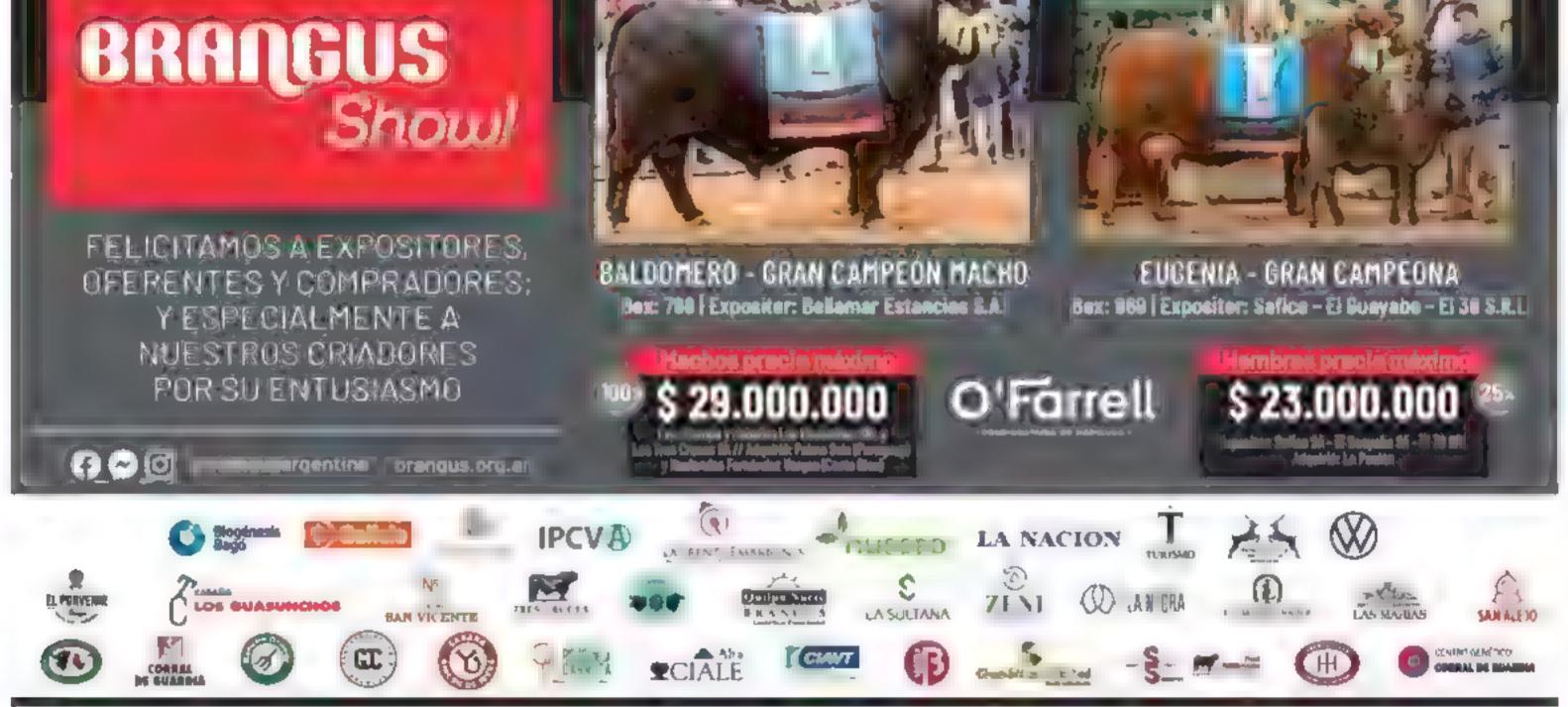







# Saenz Valiente, Bullrich



SÁBADO 3/8

EN VIVO POR RURAL

PRODUCTIVO

LA TREGUA - SANTA COLOMA (1)

Limangus

Presentas: www.saenz-valiente.com

0% GASTOS AL COMPRADOR

**FLETE GRATIS** 

90 DIAS LIBRES | 5 CUOTAS A TODO EL PAIS Consulte condiciones tarjetas

Calden Agraria

PROXIMOS REMATES FERIA

SVBREMATENET

MARTES 6/8 AYACUCHO BS AS.

JUEVES 0/8 LAS FLORES BS. AS MARTES 13/8 **NECOCHEA BS AS.** 

MIERCOLES 14/8 MADARIAGA B5. A5.

**JUEVES 15/8 VEDIA** BS AS.

MIERCOLES 21/8

SUIPACHA BS. AS.

JUEVES 22/8 CASTELLI BS. AS.

Nr. de Mayo 568, 6º Piec 🎅 Tel/Fax: +56 11 4345-8788 🏺 svb@saenz-veliente.com

Contacto Pab o Etchebarne +54 9 11 5009 0826 Damei Bovetti +54 9 3585 093721

**saenzvelientebullrich** 

www.saenz-valiente.com





Quiverio A.chourron +54 9 11 6108 6635



DESCARGATE NUESTRA APP Y DISFRUTE NUESTRA EMPRESA WWW MONASTERIO-TATTERSALL COM



App Store

DE CABAÑAS 2024 FÍSICOS Y POR STREAMING





70 TOROS PP I PC 250 VAQ. PN I CON CREA



WIERT30/8 NA40MESOC NURAL TRES ARROYDS

RÚSTICOS

 CARNICERDS . FERTILES

45 TOROS AA PC 100 VAG P/ENTORAR

CRIADOS A CAMPO EN PLAZOS 30, 60, 90 DIAS - TERNERAS 30, 60 1 FLETE 200KM POR TORO.

SITTERE 4/9 HASCHETANDE



Cabaña invitada La Mary de Jesus Ferreiro 40 YAQ SIN SERY PH PLAZO 40 DIAS

05 TOROS PP I PC

60 YAQ PRENADAS

AGRICOLA GANADERA

12 TOROS PO NEGROS PLAZOS TOROS 90 DIAS # 270 ISAR. PLETE GRATIS POR TOROS.



EL'RINCÓN

- CABANA -



TOROS SO, MENTRES OD DIAS, PLETE GRATIS HASTA 200KM POR TORO.

10 VAQUILLONAS PP 60 VAQ PC [Paridas y PN]

100 VAQ MAS [Paridas y PN]

MIERCE 18/9 1430HE LAPRIDA

WIER. 6/9 14hii HJANGUELEN

WYKKE 13/9 \$4.30hi. FERIA DE MONASTERIO, DAIREALIX



65 TOROS PP

65 TOROS PUROS

30 VAO. PP PN 100 VAO PŘ PURAS POR CRUZA 200 TERNERAS BASE

300 NOVILLITOS Y TERNEROS PLAZOS TOROS 90 - VIENTRES 60 DIAS.



30 YOROS NEGROS



SIST. DE PREOFERTAS - 15% DESCUENTO PAGO CONTADO - PLETE GRATIS HASTA 300KM

80 TOROS PC PR

HEREFGRE 30 VAO AHOUS PE

VAQ PN

VIERE 4/10 1430he SOC RIRAL AZUL

ELECCIONES



150 Y P/ENTORAR

60 TOROS PP I PPC 5 PAQ DE EMBRIONES DE NTRAS.

MEJORES VACAS Y VAG DEL RODEO PP | PPC PLAZOS: TOROS DO DÍAS I VIENTRES DO DÍAS I LIBRE DE COMISIÓN I FLETE GRAFIS.

11 H4.30he DAREAUX Las Planteleras\*

SELECCIÓN DE VIENTRES

400

VIENTRES DE EXCELENTE **PROCEDENCIA** 

EN CONSISTATO COM DIEA RIBLEAN Y CIA.











CONSIGNATARIOS DE HACIENDA

VIERNES 23 DE AGOSTO

180 VAQS PCYMAS, PRENADAS Y PARIDAS NEGRAS Y COLORADAS PREDIO EXPO SOC. RURAL BRANDSEN

ELE MIERCOLES ZE DE AGOSTO EL **3er REMATE ANUAL** REMATE TAC

> TO DO AND IS COMERCIAL A DISTANCIA | CABANA BUBI

TOROS Y VIENTRES PP. PC Y GRAL PREDIO EXPO SOC. RURAL BRANDSEN JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

**B**=REMATE ANUAL **FENOTIPO + PEDIGREE + DEPS** 



SOCIEDAD RURAL SALADILLO FRE LAW AL

SABADO 21 DE SEPTIEMBRE PRODUCTORES PARA PRODUCTORES

(02223) 44-4484 / 44-2082

terestrainey.com.or 👍 🛪 Podro Hook tray Srt.

CONTINUE CONTINUE ANGUS NEGRO Y COLORADO PO

CLA CASSINA PREDIO EXPO ANGUS TO MAG

1º GRAN REMATE

**ÉLITE ANGUS** 

Cardosanto 100 TOROS PC NEGROS Y COLORADOS

#### álter eco

# Oro en el ajedrez: reflexiones sobre el fascinante mundo del juego, la economía y el comportamiento humano

Pablo Mira y Andrés Rieznik



A sus 10 años, el argentino Faustino Oro es el Maestro Internacional de ajedrez más joven de la historia

a industria del ajedrez explotó como nunca. En numero de jugadores, en movimiento de dinero y en cantidad de torneos, las magnitudes actuales no tienen parangón. Y en el medio de este auge inédito emerge de los tableros un prodigio argentino: Faustino Oro, un niño de tan solo lúaños es el Maestro Internacional más joven que jamas existió.

faustino empezó a cosechar fama en ocasión de una partida a un minuto contra el noruego Magnus Carlsen, actual número uno del mundo y considerado por muchos el mejor jugador de la historia Fausti disfrutaba jugando contra el campeón, cuando un error fatal de Carlsen le entregó una ventaja

decisiva. En un minuto, por cierto, esas diferencias se pueden esfumar, por distracción o por tiempo. y más cuando el que las tiene que aprovechar es apenas un niño. Pero Fausti no dejó escapar la oportunidad, y cuando el reloj marcó el final se estremeció y cerró el puño celebrando la victoria

Podria señalarse que las partidas a un minuto son más azarosas y equilibradas. Brindan oportunidades por la velocidad a la que se juega, incluso ante el numero uno. ¿Habia tenido Fausti apenas un golpe de suerte contra Carlsen? No: en otra batalla similar, esta vez a tres minutos, le gano a Hikaru Nakamura, actual numero dos del planeta. En esta modalidad, los blunders

(errores groseros) ya no son tan comunes, y Fausti dio otro golpe que repercuno globalmente.

Uno de los aspectos mas fascinantes de la vida de Faustino (que tuvo una fama tan precoz como los primeros ataques en su contra, que llegaron por parte de ajedrecistas rusos) es que recien se interesó por elajedrez durante la pandemia, quizás aburrido de estar todo el tiempo encerrado. Un ejemplo dramatico del rol del azar en nuestras vidas sin pandemia, quizas hoy no goza-

namos de este talento.

Los acelerados sucesos que vive Fausti suelen ser entendidos por varios como la revelación de una mente brillante, de un genio capaz de cualquier hazaña. Mas

aun, nuestro cerebro tiende a elaborar expectativas lineales: si se trata del maestro más joven de la historia, serà entonces el mejor jugador de ajedrez de la historia. La argentinidad, exacerbada gracias a los exitos futbolisticos recientes. tampoco es buena estrategia para formular predicciones confiables. En verdad, la enorme cantidad de acontecimientos que a esta temprana edad le quedan por vivir, mas la implacable competencia que debe afrontar (talentos indios, también muy jovenes, y otros jugadores argentinos de apenas más edad, como los hermanos Fiorito), son cuesuones que piden que su carrera se lleve adelante con cautela y prudencia.

El ajedrez tiene mucho que ver con diversas ramas de la economia. Con la teoria de los juegos, por ejemplo. Si bien es obvio que cada jugador debe anticipar la jugada del otro si quiere ganar, en los ultimos tiempos han aparecido nuevas estrategias. Una de ellas tiene que vercon la "preparación" de la partida con módulos inteligentes. Cuando un contendiente juega muy rápido la apertura, eso puede señalizar que examinó con detalle cada variante de esa linea. En estos casos, su rival podría intentar "sacarlo de la teoria", por lo que el jugador que se preparó no siempre moverá al toque y de memoria, para no revelar su estrategia. Conscientes de que gracias a los modernos módulos automatizados el rival puede memorizar 10 o 15 jugadas de arranque para luego quedar bien parado en la partida, varios jugadores intentan "embarrar el tablero "haciendo jugadas inesperadas, que pueden ser de doble hlo. Pero, a veces es mejor arriesgar que quedar perdido contra alguien que se aprendió de memoria cómo ganarnos si jugamos pasivamente.

El ajedrez puede echar luz sobre los fundamentos mismos de la economia, todos hemos escuchado que la genialidad en el tablero permite desarrollar una capacidad logica que mejora cada decisión que tomamos. ¿Son especialmente eficaces los ajedrecistas, por ejemplo, para hacerdinero? No parece. Para empezar. aprender el juego a ese nivel implicadedicarle muchisimo tiempo. Esto significa que la mayoria de las veces estos genios no tienen tiempo para pensar en hacer (buenos) negocios. Quizás es la propia especialización lo que les podria impedir aplicar estos conocimientos en otros ambitos.

En un plot twist de esta historia, el economista Herbert Simon, premio Nobel de Economia y experto en teoria de la decisión, usó la metafora del ajedrez para críticar el proceso de decisión óptimo tipicamente asumido por los economistas. Los jugadores, aun los mejores, no usan la fuerza bruta del cálculo hacia adelante para determinar sus movimientos, sino heuristicas razonables y satisfactorias, que incluyen, además, el reconocimien-

"Los acelerados sucesos que vive Oro suelen ser entendidos como la revelación de una mente brillante, de un genio capaz de cualquier hazaña"

to del nivel del rival y su potencial falibilidad.

Simon tenia por objetivo probar, investigando el juego, su teoria económica de la racionalidad limitada, e investigar asi los procesos cognitivos subyacentes en la toma de decisiones humanas. Mostró, por ejemplo, que respecto de la memoria los grandes maestros eran mucho mejores que los meros expertos en postciones de ajedrez factibles y reconocibles, pero no tanto en posiciones generadas al azar. Intelo así una larga tradición de investigaciones en psicologia experimental, relacionando cognición con el juego ciencia. Esas investigaciones han demostrado, por ejempio, que los niños con mayores capacidades cognitivas logran, en general, Jugar mejor al ajedrez.

Pero lo contrario no es necesariamente cierto: el ajedrez no siempre es un ejercicio eficaz para desarrollar mas inteligencia general para las matemáticas, el lenguaje o el rendimiento academico. O, por lo menos, no mas eficaz que cualquier otro aprendizaje que se lleve a cabo con dedicación, esfuerzo y continuidad.

Segun un articulo del cual participo Guillermo Campitelli, un psicólogo argentino residente en Australia, los posibles efectos de la instrucción en ajedrez son una cuestion abierta. Más aun, la instrucción obligatoria podría generar problemas de motivacion y ser perjudicial en algunos casos. Y los beneficios parecen disminuir a medida que se mejora en el ránking, debido a la cantidad de practica necesaria y a la especificidad del conocimiento adquirido.

Pese a muchos años de investigaciones sobre la genialidad, hoy en dia seguimos lejos de poder identificar potenciales genios del ajedrez a través de pruebas cognitivas, imágenes cerebrales o lecturas de ADN. El mejor test para saber si alguien será buen ajedrecista es... ¡verlo jugar al ajedrez!

Y eso es lo que hizo faustino Oro; jugo al ajedrez. Lo vimos y, como argentinos, no podemos más que estar agradecidos por su forma de jugar y enternecidos por su forma de ser y de hablar. Ser testigos de su desarrollo es un prívilegio. Y mientras lo admiramos, a provechamos para reflexionar sobre el fascinante mundo del ajedrez, la economia y el comportamiento humano. •









AFP

# depoint of the cost of the cos

Edición de hoy a cargo de Claudio Cerviño y Christian Leblebidjian - www.lanacion.com/deportes 🗶 @Deportes!.N 🚺 Facebook.com/Indeportes 📠 deportes@lanacion.com/ar



Demichelis sabia que tenia el crédito agotado: su gestión estuvo casi siempre bajo la lupa del hincha; se quedó sin poder dirigir en la etapa final de la Libertadores

#### LOS JUEGOS OLÍMPICOS » FÚTBOL



Ezequiel Pernández saca el zurdazo que se meterá en el ángulo superior derecho del arquero de Irak; fue el 3-1 argentino

GETTY IMAGE

# Equi Fernández, el eje del renacimiento argentino y con un gol a lo Maradona

El equipo nacional venció 3-1 a Irak y quedó primero en su grupo; el martes buscará la clasificación para los cuartos de final

#### Sebastián Torok ENVIADE ESPECIA:

LYON.-Vaya si tendrá brillo propio el Parc Olympique Lyonnais, el estadio inaugurado en 2016, cuya creación costó 480.000 000 de euros y en el que suele Jugar un campeón del mundo, Nicolas Tagliafico, cada vez que Olympique de Lyon es local. El escenario ubicado en la comuna francesa de Décines-Charpieu, que ya fue sede de la definición de la UEFA Europa League 2018 y del Mundial femenino de 2019, ya quedo registrado en las fotografias de grandes goles. Pero, ¿alguno como el de Ezequiel "Equi" Fernández para redondear la tranquilizadora victoria 3-1 de la selección argentina olimpica ante Irak, por la segunda fecha del Grupo B de Paris 2024? Probablemente, no.

Después del bochornoso en el debut del equipo dirigido por Javier Mascherano ante Marruecos en Saint-Étienne (perdia 2-0, llegó al 2-2 en el decimosexto minuto adicionado del segundo tiempo, se suspendió el encuentro por las agresiones del público africano y el gol de Cristian Medina se anuló una hora y media después, luego de

que los jugadores tuvieran que salar otra vez al campo de juego), el éxito ante Irak, que además habia triunfado en su presentación (2-1 ante Ucrania) actua como un balsamo. "Hay dos opciones en la vida: buscar excusas o buscar los resultados y, nosotros, optamos por esta ultima", expresó Mascherano despues de un partido que se desanudó rápido con un gol de Thiago Almada, se complicó con el empate a segundos de la finalización del primer tiempo (como ya le habia sucedido al equipo contra Marruecos), se acomodo por el oportunismo del delantero de Argentinos Juniors, Luciano Gondou, y se terminó de decorar con una verdadera joya del xeneizes, uno de los mediocampistas mas destacados del ámbito nacional, sino el mas valloso (y seguramente con un luturo cercano en el exterior).

Lejos de los agravios sufridos por los numerosos hinchas marroquies, Lyon fue una fiesta para la Argentina. Elestadio con capacidad para 60.000 personas, exhibio muchas butacas vacias. Sin embargo, esta vez si el publico argentino se agrupo con sus colores y se hizo notar Se ubicaron detras de uno de

los arcos y fueron testigos privilegiados de una obra maestra. Todo comenzó por la derecha, con una combinación en velocidad entre Gondou y Giuliano Simeone; el hijo del Cholo continuo la accion con Almada, que resolvio instantaneamente, con un taco hacia atras; la pelota le llegó a Kevin Zenón, que lo vio mejor posicionado para rematar a Fernández y se la dejó guieta. ¿Qué hizo Equí, que estaba afuera del área? Disparó de primera, de zurda, con el pie abierto y colgó la pelota en el ángulo superior derechodelarquero traqui Hussein Hasan. Faltaban sólo cinco minutos para el final y el gol se gritó como un desahogo.

#### El recuerdo de Maradona

De inmediato, el gol de Fernandez a muchos fanáticos del futbol les trajo el recuerdo del tanto de Diego Maradona a Grecia, en el Mundial de Estados Unidos 1994, por la definición de zurda al angulo y también por el toqueteo rápido previo al remate final. "Puede ser, puede ser", acoto Mascherano. El tanto, finalmente, no sólo tuvo el valor de lo estético, de lo poético de la creativa combinación y la es-

#### 3 Argentina

#### (4-3-1-2)

Gerónimo Rulli (5), Joaquin García (5) A. Marco Di Césare (4), Nicolás Otamendi (5) y Julio César Soler (6). Santiago Hezze (6). Ezequiel Fernández (9) y Cristian Medina (6) Thiago Almada (7); Lucas Beltrán (4) y Julián Álvarez (5) DT: Javier Mascherano

#### 1 Irak

#### (4-4-2)

Hussein Hassan (4): Saadoon Mustafa (4), Amer Hussein (4) Zaid Tahseen (4) y Hasan Ahmed (5); Ibrahim Bayesh (4). Mohammed Karrar (5) Mohammed Nihad A (4) y Jasim Ali (4): Youssef Amyn (5) y Aymen Hussein (6) DT: Radhi Shenaishil

Goles: PT, 13m, Thiago Almada (A) y 49m, Amer Hussein (I). \$7, 17m, Luctano Gondou (A) y 40m, Equi Fernández (A); Cambios: PT, 46m, Giuhano Simeone (5) por Beltrán (A) ST. 14m, Gonzalo Luján (5) por García, Kevin Zenon (6) por Soler y Luciano Gondou (7) A por Hezze (A); 14m, Muntahder Mohammed por Nihad y Hussein Ali por Mustafá (1). 30m. Abdelmaeer Muntadher por Bayesh (I) 40m. Bruno Amione por Almada (A); 41m. Mohammed Karrar por Saad Karrar (I, Arbitro: Espen Eskas, de Noruega (bien 6) Estudio: Lyon

#### Grupo B

| EQUIPOS   | P | 3 | G | E. | P | GF | GC | Ð |  |
|-----------|---|---|---|----|---|----|----|---|--|
| Argentina | 3 | 2 | 1 | 0  | 1 | 4  |    | 4 |  |
| Marraecos | 1 | 2 | L | 0  | 1 | 3  | 3  | 0 |  |
| Ucrania   | 3 | 2 | L | 0  | 1 | 3  | 3  | 0 |  |
| brak      | 4 | 2 | L | 0  | 1 | 3  | 4  | 1 |  |

tocada final. Tuvo importancia en lo numérico. Mas tarde de la Argentina-trak, Ucranta le ganó 2-1 a Marruecos, en Saint-Étienne, y asi la Argentina quedo primera en el grupo por diferencia de gol, en una zona en la que los cuatro equipos suman tres puntos. La Argentina tiene +1, Marruecos y Ucrania tienen 0 e Irak, - I. Anteeste panorama, con un empate frente a Ucrasua, el próximo martes en Lyon, la selección tiene garantizado su pase a los cuartos de final (si lo hace como primero, en Paris; caso contrario, en Burdeos).

Tras sufrir una lesión en Boca, Equi Fernández no llego en óptimas condiciones fisicas a los Juegos Oimpicos. Por ello no fue titular ante Marruecos, Sin embargo, tras unos dias. Mascherano le dio la titularidad con Irak y fue la figura. Segun datos de Opta Stats perform, además, el jugador de 22 años fue uno de los cinco que tuvieron más del 90% de precisión en pases. Santiago Hezze completó los 63 pases que intentó (100% de efectividad. Lucas Beltran (15/16), Nicolás Otamendi (74/79), Cristian Medina (41/44) y Fernandez (85/92).

"El gol del Equi... es parte de la imagen que termina dando el equipo, que fue muy buena, defendiendose con la pelota y buscando atacar. Nos dio la chance de tener una diferencia de gol importante. El Equi para nosotros es un jugador especial y fundamental", expreso Mascherano sobre el volante central xeneize Satisfecho, el técnico añadió: "Sabiamos que necesitábamos ganar para tener opciones de clasificarnos a cuartos. Era una de las dos finales que nos quedaban en el grupo; nos queda una contra Ucrania, Es importante que el equipo haya podido terminar con otra imagen, porque es lo que estamos acostumbrados a ver durante este proceso. Tuvimos muy buen juego interno"

Vaya paradoja: todo lo fulgurante que lució con el modelo de botines que utilizó Equi Fernandez ante frak (naranja fluorescente), que lo hicieron llamar la atención y distinguirse desde el sector mas alto del estadio, fue distinto a la hora de subirse en el ómnibus para marcharse hacia la concentración, sin expresarse ni contar brevernente que habia sentido sobre su gol, incluso conociendo que en Buenos Aires lo comparaban con el de Maradona en USA 94. Muy joven, pero ya con algunos vicios de futbolistas veteranos, Fernández salió apurado del vestuario del Lyon, con gorra, casi sin mirar a los unicos dos periodistas argentinos que lo esperaban en la zona muda (de La Nacion y Clarin). Ante una minima insistencia de los enviados para obtener un testimonio, Medina, su compañero de Boca, que venia detrás suyo, actuando como su protector, lanzo, en forma irreverente: "Eh, amigo, ¿no escuchaste que no quiere hablar?". Reacciones (la de Fernández, la de Medina) muy distantes de los históricos valores olimpicos que hablan de "excelencia, amistad y respeto".

Más allá de la anécdota y sin haber dudas de que Fernández debe hablar dentro de la cancha mas que en cualquier otro lado, la selección olimpica se fortaleció a partir de su despliegue y decisiones con el pie derecho (y ahora también, con el izquierdo). La Argentina, que habia arrancado a los tumbos la competencia, por los motivos ya conocidos, acomodó la embarcación. Y Equi Fernández, un capitán sin la cinta (la lleva Otamendi), es gran

responsable •



El sentido abrazo de Nadal y de Alcaraz: leyenda y sucesor, juntos por España, 🥫 PLPUZZ - DEVIADO ESPECIAL

# "Nadalcaraz" dio el primer paso hacia la obsesión del oro

Nadal y Alcaraz volvieron a Roland Garros derrotaron en el dobles a Machi González y Molteni, para deleite del público

Gastón Salz ENVIADE ESPECIA

PARIS.-Buscan que el mix de apellidos se convierta en una marca registrada en los Juegos Ohmpicos París 2024, "Nadalcaraz" suena bien, encaja. Y gana. Los dos figuranai tope del ranking de autografos firmados en la Villa Olimpica: son Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. que se cobraron a dos victimas de la delegación argentina. Bajo la fantástica caja de resonancia de la Phillipe Chatrier, el teatro principal de Roland Garros, los españoles vencieron a Maximo Gonzalez y Andrés Moltent por 7-6 (7/4) y 6-4. Un derroche de puños apretados, talento y amor propto, para satisfacer a un estadio cubierto-llovió gran parte del dia-, que brandó ovaciones a repetición.

"Fue un partido inolvidable para mi y creo que para Carlitos también. Jugar en este escenario y Juntos, representando a España en unos Juegos Olimpicos...el combo es dificil de superar. Al final con la victoria, es algo que nos permite soñar un poquito más y seguir adelante. Creo que hemos funcionado bien como pareja", contó el Matador

La pareja argentina tenia los suficientes pergaminos para plantar les cara a los españoles y lucharles punto a punto. El intenso rodaje juntosen los ultimos tres años los enseñó victoriosos cada vez que disputaron una final, habian triunfado en 2022, en el ATP 250 de Gyón -superficie dura- y en 2023 tuvieron un gran suceso, con cinco titulos. El mas importante fue el ATP 1000 de Cincinnati, pero sualianza el año pasado los llevó también a consagrarse en Washington, Barcelona, Riode Janeiro y Córdoba. La furiosa actualidad los exhibió campeones este

año de nuevo en dos escenarios. Barcelona y Cordoba. La participación de ambos en Paris llego tras la controvertida decision del capitán de Guillermo Coria de dejar afuera a Horacto Zeballos, el numero i de la especialidad y que ganó certamenes tanto con Molteni como con Macht

Estaba claro de antemano que los argentinos teman mejor asimilados cada desplazamiento y geometria del dobles respecto de sus rivales ibéricos, simplemente por una cuestion de haberse hecho especialistas en este juego de a dos. lanzados a la aventura paristna y aupados a su grandeza, nunca habian actuado juntos. Más alla de la ventaja definitivamente a favor en dobles por la experiencia, los albicelestes debian asumir una exigente prueba psicológica ante los ojos del mundo. La marca "Nadalcaraz" se volvió popular almomento en que se supo que se unirian en busca de una medalla en tenis para España e Impone respeto con solo leerla.

Alcaraz destaco a la dupla rival: "Sabiamos que la pareja argentina era muy dura. Están acostumbrados a jugar juntos. Han conseguido grandes cosas en el dobles. por lo que teniamos que estar muy

"Fue inolvidable para mi y para Carlitos también. El combo de jugar aquí, por España y en los Olímpicos es difícil de superar"

Rafael Nadai 22 TITULOS DE CHAND SLAM

concentrados, dar grandes cosas de nosotros. Veniamos entrenando Juntos, muy bien, y las oportunidades que tuvimos las aprovechamos al maximo. Y terminamos jugando un gran tenis".

Machi Gonzalez y Molteni sintieron claramente que no eran los preferidos del publico. Y ademas, recibieron algunos silbidos -tenues- que partieron de algun sector de las tribunas, en esta sensacion antiargentina que se viene expresando durante Paris 2024 "Sabiamos cómo estaban tratando a los argentinos acá en Francia con lo que pasó en la Copa America. pero jugamos con dos campeones acá que logicamente son los favoritos de la gente. Nos reiamos porque. deciamos va a pasar eso y paso". contoGonzalez, Y Moltent replico: "Estabamos al tanto de que ibamos a jugar en un estadio grande y repleto cuando nos tocaron ellos en el sorteo; fue una experiencia muy linda de poder aprovechar y disfrutar un poco el partido. Solo que no nos cayo para nuestro lado, que era lo que querramos".

Se podia pensar que con sus 38 años y muchos inconvenientes fisicos que lo marginaron del circuito por largos periodos, Nadal habria sufrido algun desgaste extra después de haber sido uno de los personajes principales de la fabulosa mientras que los vestidos de rojo. apertura de los Juegos Olímpicos. cuando el viernes portó la antorcha antes de la escena final del pebetero y en compañía de otras leyendas como Carl Lewis, Nadia Comaneci y Serena Williams, en una fancha a toda velocidad por el Sena. Sin embargo, el Matador lució impecable de reflejos y definió varios puntos de manera increible. todos importantes, todos con algofuerte en disputa. En el contexto de los Juegos y no de Roland Garros, el jardin de su casa en Paris, Rafa mantuvo intacta la idolatria con la gente, que lo vivó desde las tribunas con varias banderas de su pais y hasta de Francia, Igual, eran de esperar esas manifestaciones a su favor

> Nadal y Alcaraz nunca se distrajeron por el entorno ni por los constantes alientos; en cambio, torcieron la balanza en el momento decisivo y a puro compromiso. para llevarse el primer parcial por 7-6 (4). En el segundo, los argentinos perdieron el saque en un momento clave y, cuando debian acelerar, no lo hicieron. Rafa y Carlitos, el rey saliente y el heredero, lo aprovecharon y levantaron olas de aplausos y pasiones en las tribunas. La historia para "Nadalсагаз" сопцаца. •



Cerundolo derrotó a Musetti en una batalla de tres sets

## Fran Cerúndolo, de campeón en Croacia al debut olímpico

"Estoy cansadisimo, pero tengo muchas ganas de representar a la Argentina", dijo el argentino

Claudio Mauri LA NACETY

Quiză no llegue à tiempo para sacarse el cansancio del cuerpo, pero Francisco Cerundolo desembarcará en los Juegos Olimpicos de Paris con la alegría y la motivación que le dan haber ganado el primer titulo del año, tras una batalla de más de tres horas sobre el polvo de ladrillo del Goran Ivanisevic Stadium, donde se desarrolió el ATP 250 de Umag, Creacia.

En un partido cuya definición desfiló por una fina cornisa y pudo caer de un lado o del otro. Cerundolo (4º cabeza de serie) venció al itahano Lorenzo Musetti (2º) por 2-6. 6-4 y 7-6 (7-5). Terminó definiendo de voles en la red y dejandose caer boca arriba, con los brazos en cruz. Fue una victoria valiosa y muy meritoria, ante un rival que es el 17º del ranking mundial y venia de una buena gira sobre cesped, con semifinal de Wimbledon (derrota contra Novak Djokovic) y final en Queens. Cerundolo tuvo un flojo comienzo, se recuperó en el segundo set y salióde una situación comprometida en el tercer capitulo, cuando Musetti saco estando 5-4. El argentino quebró, cada uno conservó su servicio y se desembocó en un tie break que el campeon definió en el tercer match point, haciendo valer como en el resto del encuentro su profundo drive, inclusive pegándolo de manera invertida.

Fue el tercer trofeo en su carrera, tras los conquistados en Bastad (tierra) 2022 e Eastbourne (césped) 2023. También se anotó su primer triunfo sobre Musetti. que le habia ganado los dos cotejos anteriores, ambos sobre polvo de ladrillo, en Cordenons 2020 y Hamburgo 2022.

La ilusión olimpica

Entrevistado en el centro de la cancha, a Cerundolo se le mezclo la satisfacción por la victoria con la agenda apretadisima que lo espera por el debut de este domingo en los Juegos Olimpicos de Paris. Actuará

en Roland Garros, ante el chileno Marcelo Barrios Vera (167º del mundo). "La verdad es que estoy cansadistino; el partido fue una batalla El domingo tengo que viajar [l hora y 45 minutos de vuelo) y jugar. Pero también tengo muchisimas ganas de representar a la Argentina. Eso es un plus", comentó.

En favor de Fran, el Intenso ajetreo lo encuentra en su mejor momento de la temporada, tras un arranque con resultados negativos. "No empecé bien este año, tuvimos que corregir algunas cosas. No era el favorito acá, pero me propuse luchar cada punto. No se como volví después de quedar 4-5 en el tercer set. En el primero no me senti bien en la cancha; en el segundo empecé a pegar más fuerte, y creo que se armó un gran partido", dijo antes de la ceremonia de premiación.

En el país donde la Argentina obtuvo la Copa Davis en 2016, la campaña de Cerundolo enlazó triunfos frentea Matej Dodig, Lorenzo Sonego, Andrey Rublev y Musetti. Es el tercer compatriota que se coronó en el certamen de Umag, tras Gudlermo Cañas (2004) y Guillermo Coria (2005), Guido Pella, Franco Davin y Mariano Puerta también alcanzaron la definición en suelo croata. pero no pudieron consagrarse.

Trasperder frente a Novak Djokovic en Roland Garros en un partido en el que estaba 2-1 en sets y habia evidentes sintomas de dolor en una pierna del serbio, Cerundolo cayó en uno de esos pozos animicos que periodicamente le afectan la regularidad. No pasó de la primera rueda en Queen's, Eastbourne y Wimbledon Cuando volvió al polvo de ladrillo comenzó a remontar en Hamburgo (cuartos de final) y dio el salto en Umag.

Producto de esta conquista, quedará en el puesto 26' del rnaking mundial, como el segundo argentino mejor clasificado, detrás de Sebastian Baez (18"). Extenuado, pero pletórico para zambulluse en el incomparable universo de los anillos entrelazados.

15C (\1)\1.0

#### LOS JUEGOS OLÍMPICOS » RUGBY



Gastón Revol, a los 37 años, y una despedida con todos los afectos y el abrazo a su hija Francina

#### #1.OSPUMAS75

# "Me voy lleno de amor y me voy vacío porque dejé todo"

Gastón Revol, un jugador fundamental en el ciclo, se despidió de los Pumas 7s, que terminaron en el septimo lugar; la emoción de un líder

Alejo Miranda PARA LA NACION

La ovacion de todo el estadio, el cariño de sus compañeros, el reconocumiento de sus rivales. Gaston Revoluo necesito otra medalla para que la despedida fuera perfecta. El partido ante Estados Unidos que dejó a los Pumas 7s en el septimo lugar de Paris 2024 marco el final de una carrera ilustre. A los 37 años, el cordobes se retira con la tranquilidad de haber dejado todo por la celeste y blanca, con el orguilo de ver como su legado germinó en la nueva generación y elevó al seleccionado a estar entre las potencias de la especialidad y, finalmente, con la esperanza de

que se propague en el nuevo ciclo

olimpico que comienza hoy.

Después de un viernes fatidico que incluyó derrotas ante Australia y Francia, la Argentina se quedó sin posibilidades de luchar por una medalla, un objetivo que asomaba como plausible después de haber dominado la temporada regular del Circuito Mundial. Sólo restaba jugar por el honor y terminar lo más arriba posible. La jornada del sábado comenzó con una caida ante Nueva Zelanda, otro candidato que se despidió de manera prematura, 19-12 en tiempo suplementario después de que los de negro igualaran el partido en la ultima acción del tiempo regular. Así, quedó relegada a jugar por el 7º puesto, que consiguio con una convincente victoria ante Estados Unidos (19-0) que le permitió despedir con una sonrisa a Revol.
"Me siento vacio. Realizado. So-

hamos con otro resultado, sabemos que estabamos preparados, lo demostramos durante mucho tiempo. Pero estos torneos son diferentes, son asi. Creo que nos vaa servir para aprender, para cambiar algo de la preparación", dijo el cordobes en declaraciones a la TV Publica, "Nos podemos ir tranquilos porque cada vez que nos tocó entrana la cancha el equipo fue fiel a su identidad, a su entrega de siempre. a poner siempre el equipo para adelante, a tratar de remontar los partidos que se complicaron, para dejar la bandera argentina lo mas arriba posible. Yo me voy feliz. Mi sueño era venir acà a despedirme en este lugar, y lo logré. Mas aila de que no sedio completo, me voy lleno. Lleno de amor de un monton de gente y vacio porque dejé todo lo que tenia. para darle a este equipo".

Revol debutó en el seleccionado argentino de seven a los 22 años, en el Seven de Londres de 2009, equipodondeactuaba Santiago Gomez Cora, el actual entrenador y factor includible en el encumbramiento de Pumas 7s. En esos 15 años disputo 106 etapas del Circuito Mundial. 494 partidos (records para Pumas 7s), marcó 62 tries, 1006 puntos y logró seis títulos. Además, participo de tres Juegos Olimpicos, la medalla de bronce en Tokto 2020 inclinda, tres Mundiales y tres Juegos Panamericanos, donde cosecho dos doradas, una plateada.

"Me tengo que ir. Ya está. Estuve muchas veces muy cerca de tomar

#### Francia le sacó el oro a Fiji, con la magia de su crack: Dupont

Como lo sonaron desde el primermomento: campeones y con la magia del astro del rugby XV, Antoine Dupont Francia ganó su primera medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Paris y de rugby El crack de Toulouse, que ingresó en la segunda etapa, condujo al equipo a una asombrosa victoria por 28-7 sobre el doble defensor del titulo, Fiji, en una noche inolvidable en el Stade de France. Fiji habia ganado sus 17 partidos anteriores en los Juegos Olimpicos y era el gran favorito. Dupont entró con el partido igualado 7-7 y abrió el camino a la gioria, al provocar un try y anotar él mismo otros dos. Antes, Sudáfrica se impuso a Australia (26-19) en la última jugada y se colgó la medalla de bronce.

esta decisión, y siempre entendia que había algo por delante", continuó Revol. "Eso que había ya lo viví, ya loexperimenté. Todo lo que tenía para darle a este equipo ya se lo di. Y me devolvieron un millón de veces más de lo que di. Me voy con el corazon explotado. Ahora voy a ser un hincha más de este equipo que va a seguir creciendo y va a lograr esa medalla que tanto deseamos".

Ya habra tiempo para analizar si el equipo sufrió un desgaste excesivo durante la temporada que le impidio llegar en plenitud al objetivo mas importante, o si era necesario para arriba a Paris con la experiencia necesaria para sortear la presion que imprime el maximo estrato. Pero no se debe soslayar que cuando Revol empezó a jugar era una utopia soñar con que los Pumas 7 salcanzaran este nivel de juego y de estructura. Si Gómez Cora fue el arquitecto, Revol fue la piedra angular sobre la que edifico su obra. Hoy, los Pumas 7 s son el reflejo de lo que él fue como jugador.

"Espero dejarles [a los mas chicos] el concepto de la humidad",
siguió el cordobés. "Saber que con
trabajo todo se logra. Fue lo único que les quise transmitir a los
chicos. Ojalá que se les haya grabado. Se los dije recién: 'Cuiden lo
que tenemos que es hermosa. Mostremos esa familia que somos, que
con trabajo, sacrificio y humildad
logramos cosas que hace un tiempo
parecian imposibles'."

Tras los Juegos, Revolaviso que se tomana unos dias para descansar y volvería a La Tablada para despedirse definitivamente de la ovalada. No descartó la posibilidad de, en un futuro, convertirse en entrenador de seven. Gómez Cora mismo lo señaló como uno de los candidatos a sucederlo, en una entrevista con LA VACION.

Por lo pronto. Gómez Cora seguira al frente del equipo, aunque no precisó hasta cuándo. El primer objetivo sera dejar atras la frustración de no haber logrado el sueño de ganar otra medalla. Más dificil resultará suplantar a aquellos jugadores que, como ocurre tras cada Juego Olimpico, elijan continuar sus carreras en el rugby de 15. Figuras como Rodrigo Isgróy Luciano González Rizzoni ya probaron agua de esa. fuente y son candidatos a cambiar de ropa. Pero si algo demostro este equipo es que está erigido sobre bases solidas que exceden las individualidades. Luego de unas vacaciones, el mucio del Circuito Mundial 2024/25 en diciembre marcará el micio del camino rumbo a Los Ángeles 2028. En la cancha tampoco estará más Gastón Revol, pero su legado continuara vigente en quienes aprendieron de él, ya sea compartiendo una cancha, viendolo jugar o escuchando su sabiduria.

#### De Elon Musk a la iglesia francesa: críticas a la inauguración

Se habló de "ausencia de moral" y "provocación" al cristianismo

PARIS (AFP y Reuters).— Mientras desde el gobierno francés defienden a ultranza la ceremonia maugural de los Juegos Olimpicos que montaron el viernes. Ilegaron duras críticas desde los sectores de derecha por el supuesto libertinaje que se vio en la apertura. Un fuerte exponente de ese sector fue el primer ministro hungaro, Viktor Orbán.

Eldirigente se mostro disgustado con el show artistico que montaron en Francia y que tuvo como escenario principal el río Sena. Segun Orbán, la ceremonia reflejola "debilidad y la desintegración de Occidente". El dirigente ultraconservador critico el espectáculoy dijo que fue la encarnación del "vacio" occidental.

Elacto, que duró casi cuatro horas, rindió homenaje a una Francia mestiza y destacó la comunidad LGTB+, con drag queens que
recrearon la ultima cena de Cristo. "Se despojaron poco a poco
de los vinculos metafísicos, con
Dios, la patria y la familia", criticó el mandatario hungaro, quien
añadio que esta puesta condujo a
"la ausencia de moral publica".

Mientras, la ceremonia tambiengeneró controversia en Francia, donde la derecha y la extrema derecha la defenestraron. Uno de los puntos de controversia fue la actuación de Aya Nakamura, célebre cantante francesa de origen mahense criticada en los ultimos meses por esos sectores, con un vestido con plumas doradas junto a la solemne Guardia Republicana, uniformada a su alrededor.

Otro momento que generó revuelo fue la presencia de drag queens en un cuadro artistico de la ceremonia en el que la puesta en escena hacia pensar en la Ultima Cena de Jesucristo con sus apóstoles. Sobre la mesa, el cantante Philippe Katerine aparecia pintado de azul y casí desnudo, con aires de Dioniso. En un desfile de moda se incluyó a la modelo transgenero Raya Martigny, con musica de la DJ y activista feminista y lesbiana Barbara Butch.

A los cuestionamientos se sumó la Conferencia Episcopal de Francia, por las escenas de "mofa del cristianismo" que lamentaron "muy profundamente". "Pensamos en todos los cristianos de todos los continentes, que se sintieron heridos por el ultraje y la provocación de ciertas escenas", insistieron los obispos.

Marion Merechal, politica de la ultraderecha francesa, escribió: "A todos los cristianos del mundo que están viendo la ceremonia y se sintieron insultados por esta parodia de la Última Cena, sepan que no es Francia la que habla, sino una minoria de izquierda dispuesta a cualquier provocación"

Se sumó a esta movida hasta el magnate Elon Musk, quien sentenció que este cuadro fue "extremadamente irrespetuoso con los cristianos" •



#### LOS JUEGOS OLÍMPICOS » HOCKEY



Mazzilli (de frente) tomó grandes riesgos con una rodilla

#### ANTUAGO PACIPARZI ENVIADO ESPECIAL

# Cuando vale hasta cortarse un dedo para llegar a la cita olímpica

Los Leones y su mirada sobre la drástica decisión tomada por un rival australiano

Gaston Salz ENVIADO ESPECIA:

olimpica.

PARÍS.- Faitó esa puntada final. esa ultima estocada en el circulo rival para conseguir un empate que nunca llegó. Los Leones cayeron ante Australia por l'a 0 en el debut del Grupo B del torneo olimpico. Más allá de que se perdio por minimos detalies, el dato colateral fue la presencia en el lado australiano de Matthew Dawson, que hace unos meses no dudo en dar el visto bueno para que le amputaran la parte superior del dedo anuiar, con tal de garantizarse competir en Paris. Tras su lesión, el jugador de 30 años entendió que de ninguna manera Iba a tolerar un yeso que le fuera a retrasar la recuperación y, por supuesto, le habria impedido jugar -quizás-- en su última cita

Dawson advirtió que su decisión de quitarse una falange habia sido "cuidadosamente considerada", "Tomé una medida informada con el cirujano plástico en ese momento, no sólo por la oportunidad de jugar en París, sino también por la vida futura", comentó.

Desde la vereda argentina opinaron sobre esta controvertida decisión. Mariano Ronconi, el DT de los Leones, se puso en la piel del N' 6, que acumula 210 partidos internacionales y 25 goles. Para los que vivimos de esto, los Juegos Olimpicos son todo. ¿Una falange? Y bueno, es una falange.... Quizá yo lo haria, si es que me aseguran que

#### Las Leonas: goles de cuatro generaciones y un gran arranque

PARIS. - En medio de la irregularidad y los altibajos de los seleccionados argentinos en París 2024, las Leonas comenzaron con todo: una refrescante goleada sobre Estados Unidos por 4-1 que motiva a perseguir todavía con más fuerzas el objetivo esquivo histórico, la medalla de oro olimpica. Las autoras de los goles pertenecen a distintas generaciones, porque celebraron Rocio Sanchez Moccia (nucida en 1988). Agustina Gorzelany (1996). Julieta Jankunas (1999) y Zoe Diaz (2006). El descuento parcial (2-1) de Ashley Sessa para el conjunto norteamericano provocó alguna 2020bra, pero el eguipo de Fernando Ferrara encaminó rapido el rumbo. El próximo compromiso será manana a las 12,30, ante Sudafrica.

si me la saco voy a los Juegos. No vaya a ser que me saquen el dedo y despues me dejen afuera...", comentó el ex arquero de Quilmes. El entrenador estaba al tanto sobre la situación de Dawson: "Llegué a ver imágenes y tema una fractura expuesta y el dedo colgando. No se siera tan simple reconstruir esa falange: le amputaron el dedo y quiza después le pusieron un poco de 'glamour' para decir que se lo cortó para venir acá a Paris..., pero me parece un montón".

Agustin Mazzilli, uno de los Leones que enfrentó a Dawson, hablo de su experiencia personal: "Yotome malas decisiones en mavida con respecto a mi rodilla. Entiendo que cuando estas en este movimiento olimpico y jugas frente a una altaexigencia, terminas tomando decisiones que capaz no son las ideales para el resto de tu vida. Lo bueno es que ahora esta pudiendo jugar y disfrutar de esto". El Pajaro reconoce que fue muy imprudente "Rumbo a Tokio 2020, estaba con una rodilla que no podia caminar. del dolor y jugué esos Juegos Olimpicos. Me habia operado, hice malla recuperación, tuve edema óseo en las dos rodillas y osteocondritis en una de ellas. Además, tomaba pastillas para todos los partidos. Me habian operado en la izquierda. y la derecha se me termino lestonando por la sobrecarga".

La ex Leona Mercedes Margalot, campeona mundial y meda-Hista olimpica, tiene justamente un dedo amputado. Y habió de la experiencia que la transformó: "A mi me amputaron la misma falange que le amputaron a él, pero en mi caso debido a un accidente de moto. Me pongo en la piel de un deportista que nose quiere perder los Juegos Ohmpicos y lo entiendo" Además, la ex defensora conto como puede influir en el juego. "A nivel hockistico no te perjudica absolutamente en nada, primero porque el dedo anular no tiene una funcion crucial, ni siguiera en la vida de uno en general, y segundo porque es la mano derecha, que va abajo cuando agarrás el palo y es la mano que no tiene presion".

Carlos Retegui, el DT campeón del mundo con las Leonas y ganador de la medalla dorada con los Leones, puede captar la vibración que se siente en estos casos. "A su edad yo me hubiera amputado igual", dice sonriente. Y reconoce: "Los deportistas hacemos locuras: cuando mi hija Micaela nació yo estaba en los Juegos Olimpicos de Atlanta '96, por eso es que hay que valorar a todos los deportistas que nos representan. A la hora de representar al país haces lo irracional, no te importanada. Es ast literal" •

#### FÚTBOL » LIGA PROFESIONAI

### Sin los refuerzos, Romagnoli debe hacer malabares en San Lorenzo

El club aún no pudo levantar la inhibición: empate con sabor a poco ante Newell's

Franco Tossi

San Lorenzo parecta tranquilizarse por su primer triunfo en la Liga Profesional ante Gimnasia, pero cuatro dias después volvió a retroceder, hizo meritos para ganarle a Newell's en el Nuevo Gasómetro, pero entrar a la cancha una hora tarde y necesitar del coraje más que de la idea lo limito a encontrar apenas un empate tan insolito como justo

Leandro Romagnoli vive en el dia a dia haciendo malabares. Acostumbrado a trabaiar con los que tiene de manera fija hasta fin de año, pero tambien con los parciales cuatro refuerzos y los que están a punto de irse. Sin embargo, cuando llega el compromiso de turno, debe armar un once y un banco de relevos sólo con sus fijas y aquellos que empiezan a tener la cabeza en otro lado. Los pagos correspondientes a las deudas que lo inhibieron aun no se concretaron en su totalidad y la FIFA, por ende, no levanta el pulgar para que el Cicion utilice a sus refuerzos.

Uno de ellosera Agustin Martegani, que volvio del préstamo en Salernitana, de Italia, y hasta fue al banco ante Gimnasia (sin ingresar), pero se encamino su llegada a Boça y no fue tenido en cuenta ayer. "Pipi", en vez de tener más o emparejar, cada vez se encuentra con menos.

Con ese fastidio de no recibir el aval (esperan Nicolas Tripicchio, Andrés Vombergar y Matias Realí), el entrenador intenta que su equipo de pasos progresivos. En La Plata ya habia dado uno (gano 1-0), pero ante Newell's volvió a dar fuertes señales de retroceso.

Regaló el primer tiempo. No necesitó hacer demasiado la visita para irse al descanso en ventaja; lo más dañino lo logró en menos de cinco minutos. Con un Armando Mendez que fue letal con la potencia de sus subidas desde el lateral derecho: a los 60 segundos ya habia colaborado para que su equipollegara hasta el punto penal con claridad, pero al cuarto minuto corrió hasta el fondo y habilitó de zurda al uruguayo Juan Ramirez, que solo tuvo que empujarla.

F1 déficit local fue obra del propio San Lorenzo. La Lepra se apagó cuando a los 25 minutos recibió la pésima noticia de la molestia muscular del propio lateral. Al equipo de Sebastian Mendez le costó construir juego fluido por dentro ni imitó por izquierda aquel desequilibrio que ostentaba por derecha.

Entonces, todo pasó por los pies azulgranas y la carencia de ideas seexpusode forma más insoportable. Con solo decir que la potencia de Romaña para animarse a salir desde abajo con pelota dominada, romper lineas y filtrar algunos pases fue lo más entusiasta para un publico que a los 33 minutos ya habia perdido la paciencia: "¡Movete,

#### 1 San Lorenzo

(4-4-2)

Facundo Altamirano (5). Nahuel Arias A (5). Jhohan Romaña (8) Gastón Campi (6) y Malcom Braida (6) Iván Leguizamón (5) Eric Remedi (6). Elián Irala (5) y Nahuel Barrios (4) Cristian Ta tragona (5) y Alexis Cuello (4) Dt: Leandro Romagnoli

#### 1 Newell's

(4-2-3-1)

Ramtro Macagno (7); Armando Mendez (7). Gustavo Velázquez (8), Saul Salcedo (7) A y Ángelo Martino (5) A, Juan Mendez (4) y Julian Fernández (4) Fernando Cardozo (4), Éver Banega (5) y Francisco González (4); Juan Ramírez (6) DT: Sebastián Méndez

Goles PT, 5m, Ramirez (N), ST, 35m, Blanco (SL); Cambios PT, 27m, Augusto Schott (5) por Méndez (N) ST, al Inicio, Diego Herazo (6) por Nahuel Barrios (SL); ST, 14m, Gabriel Carabajal A (5) por Banega y Tomás Pérez (5) por Mendez (N), 25m, Sebas tián Blanco (6) por Remedi (SL), 32m, Daniel Herrera por Arias (SL); 35m, Mateo Silvetti por Ramírez y Brian Calderara por Martino (N). Árbitro: Jorge Baliño (regular, 5). Estadio: San Lorenzo

Boedo, movete, movete y dejá de joder...!", grito la gente, que volvió a decirles a sus dirigentes que "no los quiere nadie" y murmuró ante cada mala accion, sobre todo de Cristian Tarragona: como en el Bosque platense, jugó esperando la confirmación final de su incorporacion a Talleres.

El colombiano fue la bandera del empuje. En algunas jugadas fue conductor y delantero en un equipo que tuvo infinidad de tiros de esquina que no supo aprovechar. Es cierto que la intención de ir hacia adelante forjó, incluso, un rechazo sobre la línea y las intervenciones de Macagno eran un indicativo de que los de Bajo Fiores merectan algo más, pero la falta de creatividad limitaba la justificación.

Dehecho, llegó al empate de una manera insólita, a ll minutos del final, Romaña ¡desbordó! y sacó un centro bajo que derivó en una serie de rebotes y en la definición desde el suelo de Sebastián Bianco, ingresado hacia menos de diez minutos; el remate impredecible agarró al arquero caminando y el balon entró lento. Una explosión merecida, sobre todo por el corazón de Jhohan Romaña,

Pudo haber sido más grande si Macagno no se redimia con una volada extraordinaria ante un zurdazo directo al angulo de Malcom Braida. Quedo en paridad y el gusto amargo en San Lorenzo de no sumar nuevamente tres puntos.

# Sin apoyo, Demichelis se despide del Monumental y Gallardo entra en escena

Cuestionado por los hinchas desde hace tiempo, el DT que logró tres estrellas en River dirige contra Sarmiento por última vez; crónica de un final anunciado y la hipótesis del gran regreso



Más allá de varios errores en 2024. Micho nunca entró en el corazón de los hinchas

ARCHIVO

#### Arlel Ruya CA NACION

Se trata de un final anunciado. Cuando se rompe la armonia entre un DT (nacido en la casa) y la gente, no hay marcha atras. River comunicó que Martin Demichelis dejara de ser el director técnico hoy, luego del partido que el equipo milionario jugarà ante Sarmiento en el estadio Monumental, por la octava fecha de la Liga Profesional. La entidad lo anunció en un comunicado

"A partir de una decisión tomada de comun acuerdo con las máximas autoridades del Club, Martin Demichelis ha dejado su cargo de entrenador dei plantel profesional", informó, con el verbo en pasado, como si ya hubiera ocurrido la salida del entrenador. "Dirigirà este domingo su último partido como entrenador del primer equipo. River Plate agradece a Demichelis por su enorme profesionalismo, compromiso y respeto a nuestra camiseta, y los tres titulos obtenidos. Asimismo, les desea tanto a él como a los integrantes de su cuerpo tecnico todos los éxitos en los siguientes pasos de su carrera". Javier Pinola y Germán Lux, quienes estaban en Nuñez y se sumaron a su gestión también tienen fecha de salida.

Desde que perdió contra Godoy Cruz (2-1 en Mendoza, con una actuación propia de final de ciclo) el miércoles pasado, el DT siempre dejó en claro que no tenía la idea de presentar su renuncia y que apostaba a torcer una historia que, para gran parte de la comisión directiva, va estaba terminada. Demichelis quedó muy debilitado, sin sosten dirigencial más allá del fuerte amparo de Matias Patanian, el vicepresidente primero.

No alcanzó ese respaldo. Se tomó una drastica decisión, dos semanas antes del primer encuentro de la

serie por los octavos de final de la Copa Libertadores, frente a Talleres. El 14 de agosto, en Córdoba, desde las 21.30, se jugara el primer chico, luego de una magnifica primera etapa, con impactantes numeros como local. De hecho, alcan-26 20 triunfos seguidos, una serie que se cortó con la derrota frente a Huracán por 2 a l. por la 12º fecha de la Copa de la Liga pasada.

A partir del "comun acuerdo" se trataria de evitar el costo político y económico de tener que romper el vinculo, algo que en River no ocurre desde 2012 cuando Daniel Passarella despidió a Matias Almeyda. Un siglo. La reunión de ayer fue con toda la mesa chica de la comisión directiva, no sólo con Jorge Brito, el presidente, que sufre el primer gran impacto de su gestión y que dias atras presento los refuerzos con la presencia del entrenador, de 43 años. Es, de todos modos, una salīda desprolīja; si el ciclo estaba cumplido, debió resolverse antes del receso de la Copa América.

No resistió. Es decir, no se opuso, vio que no habia vuelta atrás durante la conversación y acepto la decisión, que lo impactó profundamente en su interior. En su cicloen el equipo millonario, en el que asumio a principios de 2023, dirigió 86 partidos, en los que consiguió el 66.28% de los puntos. Logro la Liga-Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023.

La extraordinaria era de Marcelo Gallardo, con un ultimo año sin titulos, con contrattempos de todo tipoy desgastado en el tiempo, tivo una continuidad entosa. Micho, un hombre del club, abandonó su placentera vida en Europa (conducia un juvenil de Bayern Munich, iba y volvia de Alemania a Marbella), se hizocargo del gigante con el recuerdo fresco del Muñeco y rapidamen-

te salió campeon, con un equipo de alto vuelo. Ese River verdaderamente fue una maravilla.

Le gano dos veces seguidas a Boca, mantuvo una serie exitosa ante los grandes y consiguió dos estrellas mas. Sin embargo, durante casi todo 2024 nunca le encontró la vuelta al equipo, la salida de Nicolás de la Cruz fue un puñal, cambios de nombres y sistemas permanentes. una inesperada caida contra Boca, un par de fracasos fuera de agenda (eliminado por Temperley en la Copa Argentina y derrotado por Riestra en el torneo local), y cuestionado habitualmente por un grupo de hinchas, que se fue acrecentando con el transcurrir del tiempo.

Primero, en las redes. Luego, en el Monumental, Tal vez, nunca entró definitivamente en el corazon de la gente, pero aquel contrapunto con Enzo Pérez (dio a entender en una charla de cafe que algunos referentes no iban a seguir en 2024) terminó por derrumbar su liderazgo. Hubo, claro, otras cuestiones: hace tiempo que River es un equipo que no mete miedo. Hubo aplazos compartidos en los refuerzos y las salidas, insistencias en apellidos que no funcionarun y su predilección por Salomón Rondón por Miguel Borja, una declaración de principios.

¿Y ahora? Luego del encuentro contra Sarmiento (se cree que esta situación descomprimirá el ambiente, más allá de su incómoda presencia), los dirigentes empezaran a trabajar contra reloj. Según algunos rumores, Marcelo Gallardo, después del fiasco en Arabia Saudita (30 partidos, con 14 victorias, 13 derrotas y tres empates en sus 176 dias de gestión) cree que es el momento del regreso. El hombre del bronce, en la travesia que más desea: los mata-mata coperos. Lo conmueve el deseo y el dinero no seria un impedimento.

# 18:30 hs

#### (4-2-2-2)

Franco Armani: Santiago Simon o Mitton Casco Federico Gattoni. Paulo Diaz y Enzo Diaz Felipe Peña Bialore, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono Manuel Lanzini o ignacio Fernández, Miguel Borja v Pablo Solari Entrenodori Martin Demichens

(4-4-1-1)

Lucas Acosta, Elias López, Franco Paredes Juan Manuel Insaurraide y Yair Arismendi Gabriel Gudino, Emiliano Men dez, Manuel Garcia y Josquin Gho Valentin Burgoa, Eze quiel Nava Entrenodor: Israel

Arbitro: Nazareno Arasa Estudio: River

La idea es no perder tiempo, con la mira en la Libertadores. Por eso, si no surgen contratiempos, el nuevo DT podría debutar en el próximo partido de River, el 4 de agosto, a las 15, frente a Unión en Santa Fe. La obsesión es Marcelo Gallardo. Eduardo Coudet y Hernán Crespo son las alternativas.

#### Hasta hoy

| EQUIPOS .             | P  | 1   | G      | E    | P     | GF    | GC | Ď         |
|-----------------------|----|-----|--------|------|-------|-------|----|-----------|
| Humicati              | 18 | 8   | 5      | 3    | 0     | 10    | 3  | Ŧ         |
| Union                 | 14 | 6   | 4      | 2    | 0     | 7     | 2  | 5         |
| Talleres (C)          | 14 | 7   | 4      | 2    | 1     | 12    | 8  | 4         |
| Ind Rivadayia         | 14 | 8   | 4      | 2    | 2     | 5     | 2  | 3         |
| Racing                | 13 | 7   | 4      | 1    | 2     | LS    | 7  | 8         |
| institut i            | 13 | 7   | 4      | ì    | 2     | 10    | Ç. | 4         |
| Lanus                 | 12 | 7   | 4      | 3    | 1     | B     | 9  | 2         |
| Velez                 | D  | 7   | 3      | 2    | 2     | q     | 6  | 3         |
| Belgrano              | Î. | 7   | 3      | ĩ    | 2     | 12    | 13 | î         |
| Newalls               | Ш  | 8   | 3      | 2    | 3     | 5     | 6  | ı         |
| Rever                 | 10 | 7   | 3      | 1    | 3     | 12    | Ħ  | <b>-4</b> |
| (attenasia            | 10 | 7   | 3      | 1    | 3     | 10    | 7  | 3         |
| Sarmienti I)          | 30 | 7   | 3.     | I    | 3     | 8     | 8  | 0         |
| All Tox umain         | 10 | 7   | 2      | 4    | 1     | 6     | ь  | 0         |
| Resulto Central       | 9  | 7   | 2      | 3    | 2     | D     | 9  | 2         |
| Estudiantes           | 9  | 7   | 2      | 3    | 2     | 5     | 5  | 0         |
| Riestra               | 9  | Ŧ   | 3      | ō    | 4     | G     | 7  | ī         |
| Argentinus            | 9  | 7   | 3      | Ø    | 4     | b     | П  | 5         |
| Boca                  | 8  | 6   | 2      | 2    | 2     | 7     | 6  | 1         |
| Platerise             | 8  | 7   | 2      | 2    | 3     | ŝ     | 7  | 2         |
| hatependente          | 7  | 8   | Ι      | 4    | 3     | 5     | 9  | 4         |
| San Lorenzo           | 5  | 7   | 1      | 3    | 3     | ŝ     | 7  | 2         |
| There                 | 6  | 7   | 1      | 3    | 1     | 6     | ň  | 5         |
| Def y luxuusa         | 3  | 7   | 0      | 3    | 2     | 6     | 9  | 3         |
| Bunfield              | 5  | 6   | Ī      | 2    | 3     | 5     | 9  | 3         |
| Barracas Centra       | 45 | 7   | T      | 2    | 4     | 3     | 8  | 5         |
| Goden Cruz            | 3  | 6   | L      | 3    | 2     | 4     | 7  | 3         |
| Central Cha           | 1  | 7   | 0      | 2    | ß     | 7     | 調  | 31        |
| (*) So to (four year) |    | 7 7 | 711 11 | alos | . Esc | ar lo |    |           |

C) Se le descontaron 3 puntos por los. moderntes en la 3ºº fecha Debe completar. el partido con San Lorenzo († 1)

#### El límite fue la amenaza al capital político

Claudio Mauri LA NACION



Los principales dirigentes de River respaldaron a Martin Demichelis hasta tomar nota de que el rechazo creciente de los hinchas hacta el entrenador iba a tener un derrame que los iba a alcanzar a ellos, a su capital político. Y con eso no se juega.

El dogma futbolistico que profesan el presidente Brito y el vice Patanian de contener y no despedir a un técnico sucumbió a la presion social. La idea de hacer de Dennichelis un Gallardo, conto unico conductor de una gestión, no cuajo. El proceso se desmoronó a pesar de los tres títulos y de que River fue el mejor de todos los primeros en los grupos de la Copa Libertadores. Pero la flottsima actualidad del equipo pone en serio riesgo la consecucion del objettvo internacional, lo unico que interesa por Nuñez.

El comunicado oficial habla de una cesantia de "comun acuerdo". A Demichelis se lo deben haber arrancado a la fuerza "el acuerdo". Aun después de la desoladora derrota en Mendoza ante Godoy Cruz, el entrenador le comentó a su cuerpo técnico que no pensaba renunciar ni perdiendo ante Sarmiento bajo una lluvia de insultos. A su plantel. sumido en un clima de velorio, le confesó el viernes que se sentia con fuerzas para sacar la situación adelante y lo interpelo a que cada uno dijera lo que sentia, los querta escuchar. Como una unica respuesta obtuvo un silencio sepulcral. O este River no tiene un lider para levantar la voz o los jugadores ya lo habian dejado de ver como su entrenador

A poco más de dos semanas de enfrentar à Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores, los dirigentes tienen que sacar un tecnteo de la galera. Quiso la ¿casualidad? que unas horas antes de la salida de Demichelis, Marcelo Gallardo se mostrara publicamente sonriente en Mendoza -su hijo Nahuel juega en Independiente Rivadavía- y las cámaras de TV registraran su paso al ingresar al estadio. mientras de fondo se escuchaban voces de "volvé Muñeco, volvé"

Gallardo está libre tras negociar su millonaria salida de Al-Ituhad Quienes tienen acceso a su circulo confianza dejan trascender que se podría sentar a conversar, lo que no implica que se tire de cabeza al cargo y no ponga condiciones (refuerzos, limar asperezas con Pataman). El Muñeco viene de una muy mata experiencia en el exterior, pero en este momento, River lo necesita más a él que viceversa. Cuestiones familiares lo retienen en la Argentina, no espera propuestas del exterior, hace poco agradeció el ofrecimiento para dirigir al seleccionado de Ecuador

River no tiene margen de error. Tampoco se entiende mucho que Demichelis dirija este domingo ante Sarmiento. ¿Despedirse de los hinchas que todavia lo apoyaban? Pueder ser ¿Y la mayoria creciente que lo resistia? ¿Callará porque le dieron el gusto? Demichelis, en un año y medio, tuvo méritos como para solo recibir piedad.

#### POLIDEPORTIVO » FÚTBOL Y AUTOMOVILISMO



Arbitro: Fernando Rapadani 15 TV: ESEN Premium



Arbitro: Facundo Tello

15 TV: 1N1 Sports



#### Racing (4-2-3-1)

Facundo Cambeses. Facundo Mura, Leonardo Sigalt German Conti y Juan Manuel Elordi. Martín Barrios y Bruno Zuculini. Santiago Solari, Juanfer Quintero y Bailasar Rodríguez; Roger Martínez Entrenadori Gustavo Costas

#### Unión (5-3-2)

Thiago Cardozo Lauraro Vargas
Miguei Torren France Pardo
Caudio Corvalan y Briano Pitton
Joaquín Mosqueira, Simón Rivero
y Mauro Pittón Adrián Balboa y
Nicolas Orsani Entrenador Kily

Arbitro: Sebastián Zunino
Estadio: Racing



20:30 hs

#### Instituto (4-4-2)

Manuel Rolfo Giuliano Cera to, Fernando Alarcón, Gonzalo Requena y Lucas Rodriguez, Jonas Acevedo, Nicolás Dubersarsky Gastón Lodico y Damian Puebla Santiago Rodríguez e Ignacio Russo Entrenador Diego Dabove

#### Boca (4-4-2)

Sergio Romero, Lautaro Di Lollo Gary Medel, Marcos Rojo y Lauta ro Blanco, Tomás Belmonte Gui Jermo Fernandez, Julian Ceballos y Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Edinson Cavant Entrenadors Diego Martinez

Árbitro: Hernán Mastrángelo Estudio: Instituto

#### Huracán dio el golpe en Rosario y es líder; hoy, el turno de Boca y Racing

Ruracán dio anoche un gran golpe ante Rosario Central Se impuso por I-O, con un gol de Walter Mazzantti. El Globo pasa por un gran momento, ya que es uno de los lideres de la Liga Profesional de Futbol Está primero en la tabla e invicto, con 18 puntos, producto de 5 victorias y 3 empates. Justo se dio en un marco en el cual Miguel Angel Russo cumplió 300 partidos dirigiendo a Rosario Central, por lo que el DT fue ovacionado y reconocido por los hinchas.

Boca necesita volver a ganar en el certamen local para no quedar alejado de los punteros en la Liga Profesional de Futbol. Hoy visitará a Instituto, en Córdoba, con las presencias confirmadas de Marcos Rojo y Edinson Cavani, que hará la dupla de ataque con Miguel. Merentiel. Gary Medel se meterna en la zaga para acompañar a Rojo, Tomás Belmonte reemplazaria a Jabes Saralegui y Brian Aguirre a Milton Delgado.

Antes, un Racing con una formación alternativa (Gustavo Costas analiza rotar algunos titulares) recibirá a Unión, uno de los animadores del actual campeonato. Eso sé volvería a la titularidad Juan Fernando Quintero, que podría compartir el ataque con Santiago Solari y Roger Martinez.



Sebastián Villa festeja el 1-0; lo sufre Independiente

MARCELOAGOLAR

# A 40 años de su última Copa, el Rojo sufre de nostalgia

El equipo de Vaccari jugó mal y cayó ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, por 1-0; Sebastián Villa, autor del gol

#### Rodolfo Chisleanschi

Encldiaque se cumphan 40 años de la obtención de su septima y ultima Copa Libertadores, Independiente volvió a demostrar que, futbolisticamente hablando, está a mucha mayor distancia que cuatro decadas, casi se dina que a años luz, de aquellos tiempos de glorias y conquistas. De aquel lujoso equipo que comandaban Ricardo Bochani, Claudio Marangoni y Jorge Burruchaga solo queda la nostalgia; la actualidad, ese dia a dia que tortura a sus hinchas, se empeña en exponer penurias jornada tras jornada.

Esta vez ocurrió en Mendoza, una plaza especialmente hostil para el Rojo y en la que alcanzan los dedos de una mano para contar sus victorias. Su homonimo independiente Rivadavia lo derrotó la O y al decadente Rey de Copas no le caben atenuantes ni excusas. Juega mai, muy mal, y pierde, ocuanto menos, no gana (dos derrotas y un empate desde que se reanudo el torpeo)

desde que se reanudo el torneo).

Mientras mira con desesperación el calendario para calcular
cuándo podrá tener a su disposición las cuatro incorporaciones
-los centrales Kevín Lomónaco y
Marco Pellegrino, y los laterales
Federico Veray Fehpe Loyola-mas
alguna otra que pueda caer, Julio
Vaccari busca el fondo de la olla
algo para llevarse a la boca y solo
encuentra aire.

Volvióa ser muy pobre lo del Rojo. Sorprendió el tectuco dejando en el banco a Gabriel Ávalos después de elogiarlo tres dias antes. Mas aun si el rival juega con tres centrales altos y fuertes (Ivan Villalba y Bruno Bianchi miden 1,84 metros; Tomás Palacios, 1,95). Eligió crear el juego ausente y armar

#### I Ind. Rivadavia

(5-3-2)
Ezequiel Centurion (6): Luciano Abecasis (6) Iván Villalba (7). Bruno Bianchi (6). Tomás
Palacios (7) A. y Tobias Ostchega (6): Ezequiel Ham (6): Franco Romero (6): y Lautaro Rios (5). Sebastián Villa (6): y Fernando Romero (4,
DT Martin Cicotello

#### **O** Independiente

(4-2-3-1)

Rodrigo Rey (6); Santiago Salle (4). Juan Fedorco (5). Joaquín Laso (4) y Adrián Spórle (5) R. David Martinez (4) y Iván Marcone (4): Santiago López (3), Alex Luna (3) y Santiago Hidalgo (4): Alexis Canelo (4).

Df: Juno Vaccari

Gol: PT, 20m, Villa (IR) Combios: ST, 12m Gabriel Ávalos (5) por Hidalgo (f): 13m Mauricio Asenjo (5) A por Fernando Romero (IR). 23m Santiago Toloza por Luna (f). 25m Agustin Mulet por Ham y Luis Sequeira por Rios (IR); 35m Jhonny Quiñonez A por Martinez y Diego Tarzia por López (f) Matías Ruíz Diaz por Abecasis y Diego Tonetto por Villa (IR) Expatiado: ST, ST: 34m Spórie (f). Árbitro: Nicolás Ramirez (bien. 7) Estodio: Independiente Rivadavia.

sociedades con los veloces y por abajo, pero el resultado fue igual de deficiente

El Rojo probó la formula durante 20 minutos, aunque sin éxito, porque sólo algunas carreras esporadicas de Santiago Hidalgo encendian las alarmas en el fondo local. Pero en ese instante, ya partir de un corner a favor y dos centros muy mal lanzados por Álex Luna, el arquero Centurion sacó rapido para Ezequiel Ham, quien percibio la diagonal de derecha al centro de Sebastian Villay le mando una cortada precisa con el exterior del pie derecho, no achicó Salle para dejarlo en offside, y el colombiano - que ya habia tenido detalles de un nivel superior al resto-definio ante la salida de Rodrigo Rey

La desventaja enterró el atisbo de funcionamiento que habia asomadoen la visita. Tampoco encendió alguna otra alternativa. Desde ahi y hasta el cierre, Independiente fue un naufrago sin brujula ni timón. No ganó ní un uno contra uno Santiago López; no encontró nunca su sitto Luna (y ademas, estuvo peleado con la pelota): se lo vio incómodo a Alexis Canelo como 9; no pesó en ataque Santiago Salle; y ru siquiera mantuvieron su habitual regularidaden los pases David Martinez y Marcone.

La consecuencia fue que Centurion apenas tuvo que tapar un disparo de Diego Tarzia con cierto peligro cerca del final. Antes y después, la unica acción con cuatro toques certeros del Rojo finalizó en gol de Canelo justo antes del descanso, pero estaba un pie adelantado.

Con un adversario tan desorientadoenfrente, la Lepra no necesitó
hacer nada maravilloso para gobernar el partido a placer. El equipo de Martin Cicotello se respaldo
en una línea de 5 que no cometio
errores, apretó a los volantes rivales en el medio y espero que alguna
otra contra le permitiera lastimar.
Anduvo cerca en el primer tiempo
a través de un remate mordido de
Tobias Ostchega y un cabezazo
desviado de Villalba; pudo ser a los
39 del segundo, pero Rey le nego el
festejo a Mauricio Asenjo.

Los dirigentes de Independiente aseguran que los pagos para saldar las inhibiciones que impiden sumar a los nuevos fichajes se realizarán en la semana. Ignoran si darán los tiempos para que la Fl-FA los habilite antes de la próxima fecha. El sabado ante San Lorenzo, el Rojo abre una ventana compleja (después llegaran Estudiantes, Rosario Central y Racing). Será en el Bochini, ese nombre que homenajea al crack que levantó la septima Libertadores hace justo cuatro decadas, y que vista la pobreza actual hace caer una mevitable làgrima en la memorta del hincha.

#### Verstappen vuela, pero en Spa la *pole* quedó para Leclerc

Después de un par de carreras en segundo plano, Max Verstappen volvió a escena en Spa Francorchamps. El Red Bull voló en la clasificación (1m53s159) y fue el mas rapido, aunque no largará este domingo adelante, sino en el puesto ll'. Ello, en virtud de la penalidad de 10 posiciones que recibió al haberse cambiado el motor de su auto.

Quien heredó el primer lugar para el Gran Premio de Belgica, que se correra hoy desde las 10, es Charles Leclerc (Ferrari), que terminó a 595/1000 del tricampeón mundial de la categoria. Desde el segundo lugar partirá Sergio Pérez, con el otro Red Bull. Y luego, Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

"No me lo esperaba este fin de semana. La lluvia nos ha ayudado, sin ella quizas hubléramos peleadopor un quinto puesto con los Mercedes", dijo Leclerc.

Verstappen intentará ganar por cuarto año consecutivo en Belgica, un circuito que le sienta muy bien al lider del certamen, que suma 265 puntos, seguido por Norris, con 189.

#### La guía de TV

#### Fútbol

UGA PROFESIONAL

15 \* Banfield vs. Tafleres. ESPN

Premium

15 \* Estudiantes vs. Gimnosia.

TNT Sports
17 15 » Rocing vs. Unión, TNT

Sports
18:30 » River vs. Sarmiento.
ESPN Premium

20.30 » Instituto vs. Boca. TNT Sports

#### Automovilismo

PÓRMULA I 10 » El Gran Premio de Belgica. Disney y Lox Sports

#### Juegos Olímpicos

GOMNASIA ARTÍSTICA 6 40 » Estados Unidos, con Simone Biles. TyC Sports

7 » Singles. Loudes Carlé vs Tatjana Maria (Alemania). Mariano Navone vs. Nuno Borges (Portugal, Nadia Poderoska vs. Diane Parry (Francia). Sebastian Baez vs. Thiago Monteiro. Brasil). Tomas Etcheverry vs. Thiago. Seyboth. Brasil y Francisco. Cerundolo vs. Marcelo Barrios.

(Chile) TyC Sports y TV Publica

YACHTONG

7,13 » Chiara Ferreti y Francisco Saubidet Birkner (windsurf). Sujeto a las condiciones chimáticas. Ty C Sports y TV Palaica



### PRECISIÓN TOTAL

La intensidad de los torneos, el nivel de los rivales, el peso de la historia, la gran dureza de los campos...
Son muchos los retos que hacen que en esta disciplina sea de vital importancia mantener la concentración.
Los pocos jugadores que llegan a coronarse son aquellos que consiguen canalizar su energía con total precisión: son esos elegidos que redefinen el golf con cada golpe.

#Perpetual



OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40



# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanaciou.com/espectaculos 🛄 🖟 Nespectaculos 🔀 Facebook.com/lanacion 🚾 espectaculos@lanaciou.com/espectaculos

# Joyce DiDonato. "Si vas a cantar

en el Teatro Colón, no podés tener un mal día"

Antes de su llegada a Buenos Aires, la gran cantante lírica que se confiesa enamorada de la Argentina habla de la influencia que la naturaleza y la situación mundial tienen en su trabajo

#### Mauro Apicella LANACION

Podriamos imaginar que Joyce DiDonato es norteamericana de piesa cabeza. Pero, por su condición de cantante linca de proyección internacional será, tambien, ciudadana del mundo. Hace años dejó su Kansas natal para comenzar a recorrer teatros de las más diversas latitudes. Desde su debut en la Opera de Boston, paseo su voz por las más importantes salas de su pais y de Europa (Scala de Milán, Opera de Paris, Bayerische Staatsoper, entre muchas otras).

Es difficil para una persona con su curraculum tener un lugar que represente un hogar Hoy, esta charla la encuentra en Baden-Baden, Alemania, porque alli está dando conciertos en el Festspielhaus Baden-Baden, pero, de momento, su hogar podrta ser España. "Trato de que lo sea, aunque paso alli unas seis semanas al año. Una cosa que tuve que aprender al principio de mi carrera fue sentirme como en casa dondequiera que esté", dice, con cierto sabor agridulce en la voz. ¿Y como liegó allí, a instalarse en las afueras de Barcelona? "El amorttut", responde en castellano, es/ tirando la erre y contono de tango fatal. "Mi pareja es de la Argentina", agrega. Dehecho, no fue así como comenzó esta charla con Joyce, sino con un "Hola, felicitaciones por la Copa America. Congratulations! ". Y la sonrisa nadie se la pudo sacar del rostro, porque tambien la puso muy contenta que en esc nn de semana deportivo XL el tenista español Carlos Alcaraz se Impusiera en Wimbledon y la Selección española ganara la Eurocopa.

Continua en la página 4





SERGI JASANADA

#### Margarita Bali. Una aventurera y maga de la

danza que, a los 81, vuelve al escenario

La gran figura baila en el Teatro Cervantes con su espectáculo Juego del tiempo

Texto Alejandro Cruz

📑 n una vieja y hermosa casona La de Colegiales, rodeada de edificios en construcción en altura que atentan brutalmente con la identidad barrial, está el taller/ laboratorio/sala de la bailarina y coreografa Margarita Balí, esa dama de 81 años que es una pieza vital y clave en el devenir de la danza contemporánea de nuestro país. Desde esta semana, con la obra Juego del tiempo, que dirige junto con Gerardo Litvak, revisita suexpansiva trayectoria en la sala Luisa Vehil, del Teatro Nacional Cervantes. Luego de recordar sus obras iniciales termina bailando un tema de Paul Butterfield Blues Band, banda que escuchaba en un

bar clave de la contracultura de California en plena época de la psicodelia. En aquellos tiempos, fines de losaños 60, ella y su esposo, un físico de renombre, estudiaban en la Universidad de Berkeley hasta que decidieron volver a Buenos Aires en un Peugeot 404 junto con Valentina, la hija de ambos, de cuatro años. El primer dia de ese pemplo de dos meses, Valentina pregunto: "Ma, ¿cuando llegamos?"

Asi como en el escenario recupera secuencias de movimientos deviejas obras suyas, lo mismo sucede cuando para las fotos de estanota se sienta en una silla que uso en tal puesta u otra.

Continúa en la página 8



Bali hoy, en su estudio de Colegiales

NOELIA M. GUEVARA AFV

## **POPURRÍ**

#### WOLVERINE

## El pasado de payaso de Hugh Jackman

Hugh Jackman y Ryan Reynolds vienen brindando, desde hace semanas, entrevistas para promocionar su nueva pelicula, Deadpool & Wolverine, en la que los dos históricos personajes de Marvel vuelven a encontrarse. A diferencia de otras grandes estrellas de Hollywood, ambos actores se prestan al juego de charlar con sus entrevistadores sin respuestas preconcebidas y con un humor contagioso que da cuenta de la confianza que existe entre ellos. El jueves pasado, el protagonista de Logan demostró, una vez más, que no le tiene miedo al ridiculo ni reniega de su pasado, y recordó que antes de alcanzar la fama intentó ganarse la vida como payaso en hestas infantiles.

En una entrevista conjunta concedida a Hot Ones, el actor recordo aquel tiempo en el que se disfrazaba del payaso Coco, y a pesar de que confesó que su performance "era un desastre" aseguró que le guarda mucho cariño a aquella experiencia. "Alquilé un traje de payaso y junto a mi amigo Stan, fuimos a fiestas de cumpleaños, pero claramente no teniamos ninguna habilidad. Literalmente, no teniamos ni idea de que hacer", confesó Jackman

Reynolds, entonces, loanterrum-

ptó: "Ast que robaron a la gente, eso fue como lo hicieron. Robaron a todo el mundo" Luego de las risas, Jaz kman continuó su relato con un ejemplo concreto. "Rompi mi regla de no actuar frente a mños grandes y acepté hacer un show en una fiesta para chicos de ocho años. Siempre supe que si rompia esa regla, me iban a descubrir Y el me descubrió", relató. "Y este chico le gritó a su madre: 'Mamá, este payaso es una nuerda'. Yo le dije: '¡Callate, nene!",

Y siguio: "En los shows, yo solia hacer malabarismos, por lo que tenia huevos en mis bolsillos. Simplemente, meti la mano, agarre los huevos y pensé: 'Sí, ¿que tal si hago eso?' Simplemente, me los rompi en la cabeza" Por suerte, el niño de ocho años se sintio divertido con el acto, y eso le dio carta libre para seguir Oesofue loque crevó Jackman en un promer momento. "No paraba de gritar y entonces se me echaron encima y todo terminó. 50 dólares. Novale la pena", resumió. "La realidad es que te contratan simplemente para que los padres puedan beber sin tener que estar pendientes de sus hijos", explicó, "Pero no sabia hacer nada mas. Nada de animales con globos. Nada de trucos de magia, nada", concluyó •



El actor de Deadpool & Wolverine contó sus accidentados inicios en la "actuación"

#### Palabras cruzadas

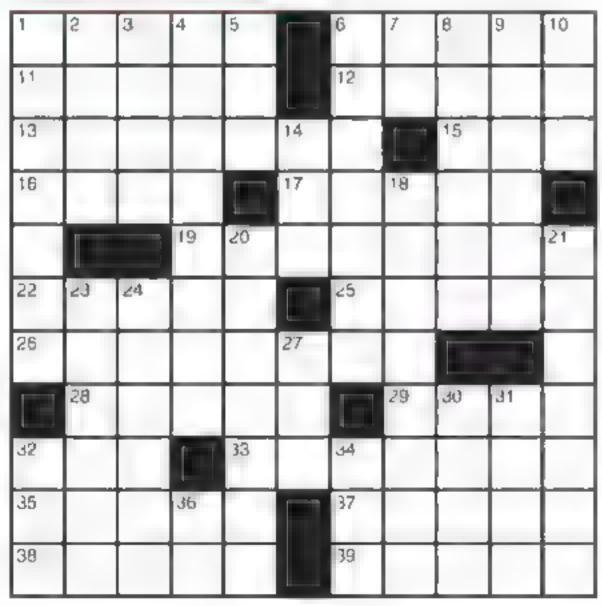



Escanea el código QR y segui jugando

|   |    | 10 | ٥. |     |   |                |          |     |     |   |
|---|----|----|----|-----|---|----------------|----------|-----|-----|---|
| S | đ  | N  | 0  | 6)  |   | 4              | Y        | ٧   | Ŋ   | ٧ |
| ٧ | T  | Υ  | 1  | d.  |   |                | ٧        | N   | 3   | 7 |
| Ħ | ٧  | M  | H  | ¥   | 7 | T <sub>C</sub> |          | 31  | ព   | Н |
| 0 |    | O. | A  |     |   | 9              | ٧.       | Ы   | 1   |   |
| L |    |    | N  | 3   | S | ٧              | 10       | O   | נ   | ٧ |
| ٧ | N  | B  | I  | 3   |   |                | V        |     | ¥   | a |
| Ø | γ  | I  | Ы  | ٧   | 5 | Ŋ              | 5        |     |     | ø |
|   | V  | 5  | n  | . 1 | 1 |                | $h_{ij}$ | Y   | IN. | 1 |
| Ç | N. |    |    | ٧   | Ţ | Ţ              | 1        | Я   | 3   | ) |
| 뇐 | ٧  |    | 1  |     |   | )              |          | 3   | 1   | Ö |
| Ċ |    |    | ı. |     |   | 1              | 5        | + 5 |     | 1 |

#### HORIZONTALES

Componer en verso 6. Agredo 11. El moro de Venecia 12. Estar sin dormir 13. Fósforo 15. Ingeniero (forma abreviada).
 E. que preside la oración entre los musulmanes 17. Utópica 19. Engarzad 22. (-Lama) Religioso del Tibet 25. Ciudad de la Toscana Italiana 26. (Se) Apoyasen los codos 28. Sorbo, porción de bebida 29. Hizo mal de ojo 32. Calle en francés. 33. Causar inquietud. 35. Comer por la noche. 37. Enlaza un animal 38. Grupo editorial español 39. Colocas.

#### VERTICALES

1. Mojada con agua esparcida 2. Artículo parágrafo 3. Pura simple 4. Puesta en linea recta 5. Papel que desempeña alguien 6. Respaidase económicamente 7. Infusión 8. Preparé dispuse 9. Antiguamente Palestina. 10. Abreviatura de organización 14. Flor heráldica 18. Mingitorio 20. Cataratas de Estados Unidos. 21. Las que dan 23. Obren. 24. Región del norte de Francia 27. El astro rey 30. Sultanato árabe 31. Arrastre, tire 32. (Victor) Compañía musical 34. Aplicación para móviles. 36. Interjección de dolor

© Ediciones De Mente

#### GIRA

#### Japón recibirá a un seleccionado juvenil sinfónico

Con un concierto en el CCK, el jueves 8 de agosto, bajo la dirección del maestro Pablo Boggia-no, la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martin se despedira temporalmente del publico argentino antes de la historica gira que llevara a 86 de sus miembros a Japon.

Sera la primera vez que muchos de los integrantes de la agrupación tocan en el extranjero. Durante el tour, que finalizara el 4 de septiembre, presentarán obras de Astor Piazzolla, Quique Sinesi y Luis Gianneo, además de clasicos de Brahms y Tchaikovsky. El último concierto será en Kyoto, ante miles de niños de escuelas vecinas. La soprano coloratura japonesa Ayako Tanaka es la madrina del proyecto, articulado con el Maestro Boggiano. •



Orquesta Sinfónica Juvenil

#### MUSICA



#### Están a la venta las entradas para Travis Scott

Travis Scott tocará en el Movistar Arena el próximo lunes 9 de septiembre y las entradas del show se podrán conseguir a partir del 1' agosto. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo comprar los tickets. Será la segunda vez que el reconocido rapero argentino se presentará en suelo argentino, tras haber sido parte del bne up del Primavera Sound hace dos años. Ahora lo hará en el contexto de su gira Circus Maximus World Tour "He querido hacer un tour real alli para siempre. Ahora vamos a conseguirlo", dijo. El cantante de 33 años ascendió a la fama con sutema su primer album, Rodeo, en 2015. La preventa para comprar las entradas para uno de los shows dełańo se habilitó el miércoles pasado, •

# ROBERTO CARLOS BUENOS AIRES, AR



#### Viene de tapa

Aunque el resto de la charla es en inglés, Joyce convive con el castellano y el mundo latino más de lo que podamos suponer El 5 de agosto próximo volverá a Buenos Aires, para cantar en el Teatro Colón, Serásu sexta visita, y también será con un programa bellisimo titulado Edén. Un repertorio muy ecléctico, en donde hermana obras del barroco con composiciones de Charles Ives ("La pregunta sin respuesta") y una pieza que encargó para este proyecto, grabado junto a una agrupación de camara con la que suele trabajar, Il Pomo D'Oro. Eden es su ultimo disco y lo que compartirá con el publico porteño, en esta nueva sociedad con el Mozarteum Argentino que, segun dice, le gusta repetir. "Me encanta. En primer lugar, voy a decir que el Mozarteum es Gisela Timmermann. Quiero decir, ella es una de las empresarias más increibles que he conocido porque es lo mejor del pasado, lo que solian ser los empresarios en los viejos tiempos, y lo mejor de ser un visionario para el futuro. Tiene un profundo amor por los artistas y la musica. Y esto se ve en su programación, en su vision, en su tenacidad de hacer realidad lo imposible. Y por eso le tengo un profundo afecto. Y luego, el hecho de que ella dé estos conciertos en el Teatro Colon, que tiene, creo, uno de los públicos más exigentes para los que he cantado. Tienes que llegar a tu máximonivel en ese teatro. No puedes tener un mal dia. No puedes llegar y estar en piloto automático, Tienes que dar el concierto de tu vida. Eso es lo que el publico espera, es lo que quiere. Y es una sensacion estimulante hacer eso y sentir el aprecio de la audiencia. Por supuesto, la sala es legendaria y es verdaderamente la gran sala de conciertos del mundo. Peroesoes solo un edificio. Creoque loque hace más al país y al Teatro Colon es la gente. Y es entonces cuando stento en mi corazón que amo a la Argentina y amo el Teatro Colón y el Mozarteum"

#### El foco en lo natural

Joyce trae un programa que es. en realidad, un espectáculo musical conceptual, que toma como punto de referencia o de partida a la naturaleza. No es la primera vez que trabaja de este modo. A mediados de la decada pasada la ternática fue la guerray la paz, Sus años como intérprete lírica, luego de haber pasado por los títulos más tradicionales del repertorio operistico, aguzaron su sintonia fina hacía una busqueda que estuviera relacionada problemáticas actuales. No sin prejuicios, se podria suponer que Joyce es de una generación que no ha atravesado (lo mismo que la mayoria de los que fuimos criados de este lado del Oceano Atlántico) las guerras ni la necesidad de orientar el pensamiento hacia la naturaleza o la ecologia.

"Es cierto. De todos modos, cuando tenta 13 años le envié una carta a quien entonces era el presidente. Ronald Reagan, Basicamente, la resumo: le dije que la Guerra Fria era una estupidez, 'Si usted y [Mijail] Gorbachovpudieransentarseacada lado de la mesa y hablar de hombre a hombre, podrian solucionar esto. La envié a la Casa Bianca y recibi, algunas semanas después, una respuesta genérica que decia que al presidente le gustaba escuchar a los jovenes 'Gracias por tu carta'. Eso era lo que me preocupaba en ese momento. Luego vino el momento glorioso de la carda del muro de Berlin y estadécada de calma y paz, antes de la llegada del siglo XXI. Es cierto que no tuvimos que pensar en muchas cosas. Pero mucho de lo que estamosviviendo ahora sucedia en aquel entonces. Las cosas sucedian, simpiemente no estabamos prestando atencion o no teniamos la información, por lo cual es un poco impactante haber experimentado una especte de tiempo de paz, al menos en

# Joyce DiDonato. "Los políticos no nos van a salvar ni van a cuidar de nosotros"

El espectáculo que presentará en el Teatro Colón tiene una impronta conceptual, que toma como referencia la naturaleza, "es todo tan caótico, que siento que debo hacer algo", afirma



Nacida en Kansas, EE UU., DiDonato vive hace tiempo en España

SALVA LOPEZ

el mundo occidental. Y ciertamente. en los Estados Unidos, tenia la impresion de que todo estaba bien en el mundo. Creci en el medio oeste de ese pais, no teruamos ningun problema 5), vese era un tipo de ignorancia que hoy no se permite. Hoy es todo tan captico que siento que tengo que hacer algo".

#### -¿Cuándo comenzó a plantear

estos repertorios conceptuales? Esto comenzó con el concierto sobre Guerra y paz, porque me senu muy obligada a decir que debia poner este tema en la musica y frente a la gente. No quiero que mi audiencia se relaje. Creo que cuando estamos un poco inquietos escuchamos con mucha más atención. Escuchamos mucho masatentamente y lo experimentamos de una manera más profunda. El efecto de ese concierto fue tan fuerte que pensé que habia que hacer mas. Tenemos obras maesPARA AGENDAR



Joyce DiDonato presenta su programa Eden junto con el ensamble 11 Porno D'Oro. en un concierto del Mozarteum Argentino

Teatro Colón, el lunes 5 de agosto a las 20

tras de los ultimos cuatro siglos de poetas y compositores que han demostrado el horror de la codicia y la perfección sublime del perfecto dia de verano. Tenemos tantos ejemplos. La belleza de este programa fue recoger diferentes tipos de frutas del arbol y juntarlas. Resaltar la atemporalidad de la condición humana. lo oscuro y lo claro, lo bueno y lo malo. La historia humana ha estado girando a través de esto durante tanto tiempo. Mi objetivo es darle esto al publico. La guerra por si sola: es tan destructiva. Sin embargo, el sol sigue brillando. Si. Los pájaros siguen cantando. Las flores todavía brotan de la tierra. Aunque todavia no fui a Sudamérica, voy a dar un ejemplo que creo, será lo que más me quede grabado

-¿Del actual espectáculo, Edén?

Si. Lo lanzamos la misma semana en que Rusia atacó Ucranía. Nuestro

director viene de Rusia, tuvimos varios musicos que también nacieron alli. Fue un momento devastador y confuso para todos nosotros presentar Eden, este paraiso o este intento de llegar al paraiso mientras estaba sucediendo esto. El mundo se sacudió. Estabamos de gira, Íbamos a Polonia y veiamos en las estaciones de trenes a los refugiados. Fue un momento muy fuerte. Nuestro tercer concierto fue en Arnhem, en Holanda. Es una ciudad pequeña. Alli no existian coros de niños. Edén era la excusa que tuvo un maestro para crear uno y cantar con nosotros. Así que llegue al teatro el dia del concierto. Siempre me reuno con el coro de piños con antelación. Pasamos un par de horas trabajando juntos antes del concierto. Eran muy tímidos, muy prolijos, se portaban bien. Y pensé que eso era terrible. Comencé a preparatios y los animé Finalmente, cantaron con todo su corazón, habia un niño en la primera fila que era como un Freddie Mercury Fue pura alegria. Probablemente fue el mejor dia para todos. Pero si estabas a 100 laiometros de allí podra haber sido el peor dia de tu vida. Y sí, ambas cosas eran ciertas. Ambas cosas son igualmente ciertas. Creo que tenemos que reequilibramos con las cosas que son buenas, con las cosas que son milagrosas, con las cosas que nos nutren. Cada vez que voy a la Argentina trato de ir a Iguazu. Fui tres veces. El planeta está trabajando muy duro para cuidarnos. Y muchas personas estan trabajando muy duro para cuidar de sus familias y de ellos mismos en un mundo muy dificil. No quiero perder eso de vista. Porque esa es una medicina muy poderosa Es un arma muy poderosa. Y ese ha sido parte del motivo detras de Edem no podemos olvidar. lo mitagroso que es.

Alejados del corazon -lmaginemos esta situación. ahora que se acercan las elecciones en los Estados Unidos: Trumpy Biden (al momento de la entrevista el presidente norteamericano era aun candidato) van a ver Eden. ¿Qué dice cada

uno al final de la obra? No podrta responder a eso. Conoci a Trump una vez. Estaba dando un concierto y al final me dijo: [lmita su voz] "Todos ahí dicen que eres la mejor cantante, todos dicen que eres fantástical. Creo que nos tomamos una foto Juntos. Dijo lo que le sirvio en ese momento. No le cref. Sinceramente, no sé cómo responder a esta pregunta. Están muy alejados del corazón, en general. Así que la mayona de sus respuestas serian diplomaticas. Yo creo que la unica manera de avanzar es desde el corazón. Nova a suceder a través del Intelecto. El intelecto, el ego, es lo que causa más división, más discusiones, más actitud defensiva, más destrucción. Es en el corazon donde nos abrimos y nos cuidamos unos a otros. Los politicos no nos van a salvar ni van a cuidar de nosotros.

-Y siempre hay una pregunta sin respuesta, como la obra de Charles Ives, "The Unanswered Question", con la que comienza el album Eden.

-Así es como lo experimenté en la interpretación: la orquesta contienza a sonar en la oscuridad y eso da la sensación de que ese sonido siempre estuvo alli, incluso al final cuando comienza el tema siguiente. Asi que creo que la cuestion no es la respuesta, sino donde está esa respuesta.

-¿Se vienen mas proyectos conceptuales?

 Estoy muy emocionada porque Kevin Puts, el compositor de Las horas, que canté en el Metropolitan Opera, vino con una increible idea de un gran ciclo de canciones, algo asi como una velada completa con la poesia de Emily Dickinson. Así que ese es mi proximo gran disco; lo grabaremos este año y lo publicar emos el próximo verano.



PODES SENTIR ERONCA PODES SENTIP AMOR -







Next to Normal 3 to TOM KITT # BRIAN YORKEY

# CASI TODAS LAS EMOCIONES

TRAE LA TUYA)

LAURA CONFORTE MARTIN KUIZ

BARRIONUEVO

MAXIMO MEYED

OUT ANDO

DEVOTO

JULIO PANNO

TOMAS MAYER WOLF

PABLO DEL CAMPO - ESTANISLAO OTERO VALDEZ

JAVIER FARONI

TEMPORADA II REESTRENO 17 DE AGOSTO

**○Plateanet** 









TEATRO METROPOLITAN

# Los villanos de la televisión que se ganaron el corazón de la audiencia

GALERÍA. Inescrupulosos, caricaturescos, perversos e irresistibles; un repaso por esos antagonistas que amamos odiar

#### Martin Fernández Cruz PARA LA NACION

Hay quienes dicen que una historia es tan buena como su villano, lnescrupulosos, sin remordimientos y faltos de ética, hay personajes atravesados por la maldad que causan una gran fascinacion. Por ese motivo es que muchos relatos, lejos de posicionarse desde la perspectiva de los héroes, prefieren hacer foco en quien tradicionalmente hubiera sido el antagonista. El Eliseo (Guillermo Francella) de El encurgado es un gran ejemplo de eso, aunque desde luego, no es el primero dentro de una extensa galeria de villanos que tambien cautivaron a los espectadores.

#### El encanto de los invasores

En los dramas o en las series de aventura, un buen villano es clave Durante los años 70 y 80, un momento en el que algunas series se animabana complejizar las estructuras televistvas clasicas, la posibilidad de presentar un villano que el publico amara odtar era un llamado al éxito-Y aunque el televidente siempre ibaa empatizar con el héroe, sentir una atracción por su rival era un sentimiento que muchos disfrutaban a escondidas. En ese sentido, las perversiones de Alexas (Joan Collins) en Dinastia, eran fuente de placer. La malyada de la saga, que una y otra vez se enfrentaba a Blake Carrington (John Forsythe), era una de las figuras favoritas de la serie, y los televidentes disfrutaban especialmente esos legendarios enfrentamientos a puño limpio (o a tiradas de pelo, mejor dicho) entre ella y Krystle (Linda Evans), Alexas fue una villana que generó tanta atracción entre los televidentes que, más de una vez, muchos quisieron verla ganar

En la serie de los 80 habia mucho villano invitado. En Division Miamio en Brigada A, el grupo central debia luchar contra rivales distintos todas lassemanas. Peroes indudable que a lo largo de esa década, hubo un grupo de enemigos que se consolidó comounsimboloensimismo. Un ejército invasor que recluto fans delante y detras de la pantalla, a fuerza de un discurso vil que escondia sus verdaderas Intenciones; las de doblegar a la humanidad. Y todo eso quedó a la luz cuando uno de esos villanos se comió una rata. Ellos eran los lagartos de V invasion extraterrestre Esta raza de aliemgenas llevó a los villanos televisivos a un nuevo nivel y los convirtio en seres que despertaban una fascinación inexplicable. Invocar el nombre de V no es tanto pensar en Donovan (Marc Singer), sino mas bien en Diana (Jane Badler), y ese es el ejemplo más acabado sobre la popularidad que estos enemigos ganaron durante esos años.

#### Un poco ridículos

villanos todavia no tenian serie pro-

pia, pero si comenzaban a ganar una fuerza superior en muchos relatos. Quizá no aparecian demasiado, quizá eran algo caricaturescos o hasta se pasaban al bando de los héroes. Habia enemigos de toda clase, y serel malo de una historia era un canto de sirena para muchos interpretes.

Durante esa decadas hubo villanos de todos los tipos y colores. Bob-(Frank Silva) en Twin Peaks tenia muy poco tiempo en pantalla, pero su sintestra presencia alcanzaba para contaminar el clima de toda la historia; el nazi de la sopa trabajo en apenas dos capitulos en Seinfeld. pero su sadismo dejó una huella imborrable, e incluso Rita Repulsa (Machiko Soga) en los Power Rangers era una malvada que generaba interés a partir de ese toque absurdo que lindaba con el kitsch.

Hubootrovillanoquesi bien nació de una fórmula muy trifiada, pronto adquirró una multiplicidad de capas que lo llevaron a ser de las figuras mas carismatica de la pantalla chica. En Buffy la cazavamptros, Spike (James Masters) era un temido vampiro que peleaba una y otra vez contra la heroma del título. Con un look inspirado en Billy Idol, esta era una feroz criatura adicta a la buena vida y a la sangre de los inocentes que se cruzaban en su camino. Spike y Buffy (Sarah Michelle Gellar) chocaron fuerzas innumerables veces, hasta que se besaron y dieron comienzo a un vinculo terriblemente toxico. Spike era el tipo rudo que provocaba una atracción inmediata, y esc personaje creció gracias al interes sostenido que mostraba el fandom de Buffy. Y es indudable que si esta serie se produjera hoy. Spike tendria su propio spin off

#### A Tony, que le debemos tanto

Se dijo mil veces, ast que ahora se dira una mas: la llegada de Tony Soprano (James Gandolfini) cambio para siempre las reglas de la televisión. Por primera vez una serie a gran escala ponta en el centro de la acción a quien historicamente hubiera sido el villano. La ficción creada por David Chase sometta al espectador al ejercicio de empatizar con el mafioso, el asesino y el extorsionador, pero también con el hombre de familia que, torturado por su linea de trabajo, se encerraba en sus ataques de pánico como unico refugio en el que salvaguardar la poca etica que quedaba en su humanidad.

El exito de Los Soprano empujo a otros guionistas a explorar propuestas similares y hacer de personajes de muy dudosa morahdad, los ejes del relato. De esa forma, Dexter (Michael C. Hall) o Walter White (Bryan Cranston) se erigieron como los herederos más directos de esa tradición. Figuras centrales en propuestas muy distintas (y en dos ficciones de muy variada cali-Durante buena parte de los 90, los dad), ese asesmo en seriey el capo de la metanfetamina, se asentaron co-



Alexis (Joan Collins), la perversa de Dinastia



Diana (Jane Badier), de V. Invasion extrater



ARCHIVO



Bob (Frank Silva); siniestro en Twin Peaks

ARCHIVO



Tony Soprano (J. Gandolfini), un malo adorable

ARCHUVO



El Eliseo de Guillermo Francella en El encargado

RACKEL TANUGI

mo villanos protagonistas capaces de enamorara la audiencia. Aquella ley no escrita sobre los béroes como unicos timones posibles para una serie era evidente que a finales de la primera década de este siglo ya habia desaparecido.

#### Los nuevos antihéroes

Tony Soprano permitió no solo que los villanos fueran protagonistas, sino también y, de forma indirecta, habilitó a que una nueva generación de héroes pudiera tensar considerablemente los límites de lo permitido. Anibal Smith (George Peppard) jamás hubiera torturado a un enemigo, McGyver (Richard Dean Anderson) nunca podrta haber golpeado a un rival hasta matarlo, como del mismo modo Michael Knight (David Hasselhoff) jamás de los jamases hubiera utilizado su auto fantastico para atropeliar a un rival Pero en 24, Jack Bauer (Kiefer Sutherland) hizo todo eso y mucho, muchisimo más. Lejos de los héroes impolutos, de conductas intachables y morales superiores, los 2000 le abrieron la puerta a los justicieros que pontan el objetivo por sobre los medios. En ese sentido, Jack Bauer se consolidaba como el héroe ideal. para los convulsos tlempos posteriores al II de septiembre.

En la misma linea, muchos directores trabajaron en los grises que se acumulaban en las grietas de los héroes del relato. Vic Mackey (Michael Chiklis) en The Shield o McNulty (Dominic West) en The Wire, eran policias dispuestos a romper cualquier estructura legal con el fin de cumplir con sus objetivos. Para esos agentes, los codigos eran endebles y las reglas opcionales.

Jack (Matthew Fox) de Lost. quien progresivamente se revelaba mucho más pragmático de lo esperado, o Rick (Andrew Lincoln) de The Walking Dead, que con el fin de defender a los suyos era capaz de decapitar tanto a zombies como a humanos, son otros dos ejemplos de la clase de heroe que encantaba a los televidentes de la decada pasada. Ambos eran los buenos (al menos desde la perspectiva del relato) y los dos tuvieron rivales como Ben Linus o Negan, quienes en esencia eran ideologicamente muy afines a las presuntos heroes de la historia.

#### Todo el carisma

Un largo recorrido acostumbró a al publico a sentirse pienos en el ejercicio de reflejarse en el interior de protagonistas amorales. Don Draper (Jon Hamm) era un manual de autodestrucción envueito en un carisma envidiable; el doctor House (Hugh Laurie) era un misántropo que odiaria a cualquier de los televidentes que lo aplaudian desde su sillón y Jax Teller (Charlie Hunnam) un motoquero shakesperiano de una violencia desmedida. Todos esos personajes conducian relatos muy distintos, pero a todos los emparentaba el que los espectadores celebraran incondicionalmente todas sus victorias. Por ese motivo es que contra todo pronóstico (y sin brujula moral de ningun tipo) hay quienes toman partido por villanos absolutos como es el caso de Homelander (Antony Start) en The Boys.

Y en este caos de héroes sin ética. y vilianos empáticos, Eliseo al final resulta ser dueño de cierta nobleza. Porque Gudlermo Francella es uno de los pocos actores de la television mundial capaz de escupir verdades amargas que los espectadores tragan como caramelos, "Ustedes ocupense de mirar, que de vivir, me encargo yo" le dice Eliseo a su pubitco, rompiendo la cuarta pared y demostrando que a alguien como el es imposible de rotular. Y sin mas remedio que dejarnos arrastrar por ese encanto aplicado a la maldad, El encargado nos lleva a disfrutar cada uno de esos maquiavélicos planes. Porquea fin de cuentas es más divertido encontrarse en el villano.



# Margarita Bali.

# "Muchas veces en el desorden hay ideas, no hay que tenerle miedo"

Fue atleta, estudió Física y después emigró a California, donde dejó todo por la danza; la gran bailarina y coreógrafa repasa su vida y sus aventuras, en una audaz charia con la NACION

Viene de tapa

Cierra los ojos unos segundos como exprimiendo a su memoria e inmediatamente después vuelve a transitar los movimientos de brazos y piernas que alguna vez repitio en grandes escenarios locales o europeos.

Margarita Bali es una maga, aside sencillo. Cada vestuario, cada objeto, cada silla desparramada por la casa/jardin que alguna vez fue su casa tienen sus historias. que ella activa con un cerrar y abrir de ojos como si fuera lo mas natural del mundo. Astes la naturaleza de esta dama que fue una de las fundadoras del grupo de Nucleodanza, la que hizo el primer mapping a gran escalasobre la fachada de un edificio histórico, una de las encargadas de las coreografias de la pelicula El exilio de Gardel, una de las pioneras de la videodanza, una de las gestoras del ciclo Danza Abjerta en tiempos de la dictaduray quien siempre defendio el lugar de la danza contemporánea dentro de las políticas culturales atleta. a nivel estatal

"Muchas veces encontras (deas dentro del desorden, no hay que tenerle miedo al desorden", dice al pasar, mientras observa la inhnidad de objetos que la rodean ¿Ves? Las esculturas esas que están colgando son del tiempo de cuando trabajaba con resina. Las hice cuando vivia en los Estados Unidos, en donde tema mi taller y llenaba mi casa de esos objetos de formas simples, de escaleras con cambios de color interno. Al volver a la Argentina, incluso, las presenté en el Museo Nacional de Bellas Artes. Penseque iba por seguir esa linea de trabajo artistico pero, al poco tiempo, me lo olvide y no hice nunca más nada en resina Cosas de la vida, retorné al Bellas Artes hace poco, cuando presenté mi libro Universo Balien una lindistma sala"

-A juzgar por tus obras, las escaleras te atraen, se repiten en tu producción.

-Si, en la obra que presentamos en el Cervantes también aparecen. Todo lo que es espacial me fascina. Como también me gustan las especies acuáticas o toda mi etapa galáctica, de cuando me presenté al concurso de Gyula Kosice y me metí en la NASA a ver las fotos espaciales a las cuales les puse cuerpos humanos navegando esos espacios. Producto de esa investigación monte Galaxias, con el Ballet del Teatro San Martin.

-Hay muchas etapas en tu producción artistica, pero hay una previa: tus estudios en Ciencias Exactas en la LBA. ¿Cómo es que alguien de la ciencia dura pega el volantazo hacia las artes del moviniento?

-Tampoco es tan raro. En Exactas aprendes a resolver problemas y ese metodo de trubajo lo podés aplicar a otras cuestiones. Cuando entré en etapa galàctica, por llamarlo de algun modo. empecé a estudiar los agujeros negros. Traté de entenderlo, no pude: perosiempre me atrajeron. ¿Significa que las estrellas se meten ahi? No lo sé, pero pensarlo nie inquieta. Yo me habia recibido de biologa en la Universidad de Berkeley, California. Venia de cursar tres años en la UBA y mefaltaban validar materias como historia y cultura americana, asi fue como me anoté en infinidad de concursos de diseño, de cultura, de educación física.

-Vos ya temas tu pasado como

-Sí, practicaba salto en alto, en largo y carrera de 100 metros con vallas, que me encantaba. En medio de los cursos que fui tomando en los Estados Unidos me metien uno que explicaba qué era la danza contemporánea. Cuando lo terminé, la tipica: tuve que presentar un trabajo final. Llame a cuatro, los empecé a mover, le puse musica y me di cuenta que eso me fascinaba. Después de esa experiencia me meti en otro de danza clásica, que me costó muchisimo aun porque ya era grande para empezar con la clasica: pero me quedo en claro que algome pasaba con el cuerpo.



Yo me casé con mi profesor Él daba la materia Electricidad y Magnetismo; parece que aprendí bien, porque estuvimos 50 años juntos

"En California veiamos a Janis Joplin, a los Creedence Clearwater Revival, a Paul Butterfield. Todas esas bestias juntas, en una misma noche" ~¿Por que te volviste a Buenos Aires?

-En verdad, tendrias que preguntarme por que me fui [rie]. Es un tanto complicado. Yo me case con mi profesor de Fisica, lo confieso [pone gesto de picardia]. Daba la materia Electricidad y Magnetismo y se nota que aprendi bien, que hubo magnetismo entre nosotros. Al tiempo de que yo aprobara la materia, él ganó una beca para un posgrado en Berkeley y me propuso ir juntos. Nos casamos, fue todo muy rapido, y nos furmos a los Estados Unidos. La beca del Conicet era por dos años, pero vino la Noche de los Bastones Largos...

Historia de ida y de vuelta

La Noche de los Bastones Lar gos remite a la faudica noche del 29 de julio de 1966, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Ongania, cuando la policia entró a cinco facultades de la UBA para desalojarlas, dejando un tendalde 400 estudiantes y profesores heridos v/o detenidos. Todos los decanos y unos 1400 docentes renunciarona sus cargos. Unos 300 cientificos abandonaron el país. "Obviamente no volvintos" dice Margarita. "Yocontinué mi especializacion en histologia mientras que bailaba todo el tiempo. Llegado un momento, me tomé un año sabatico en la universidad y nunca volvi. En 1972, cuando ya habia batlado en escenarios con mis dos primeras obras que eran muy escultóricas, volvimos para ver como estaban las cosas. La mudanza definitiva fue en 1974"

-No fue, tal vez, el mejor momento historico, a juzgar porque lo sucedido dos años despues.

-Lo sé, pero era dificil saberlo entonces. Nosotros nos volvimos muy contentos, manejando el Peugeot 404 desde California. Valentina, nuestra hija que en ese momento tenia unos cuatro años, el primer dia del viaje me preguntó: "Ma. ¿cuando llegamos?". Tardamos casi dos meses. Varias veces nos quedamos varados en Bolivia por las crecidas de los nos por la lluvia.

-Tremendo viaje.

-Fue hermoso. Llegamos y al poco tiempo estaba por hacer un espectáculo en un sala, pero murió Juan Domingo Perón y se postergó. Todo era un caos. A los dos meses, a mi marido. Naren Bali, lo echaron de la catedra en la UBA. No era politico ni nada, pero se volvieron a meter con la













gente de Exactas. La idea de volver a los Estados Unido despues de semejante viaje en el Peugeot, después de haber vendido tu casa, ya no daba. Fue un golpe duro, peronoteniamos ganas de volver a empezar. Mi marido era el presidente de la Asociación Fisica Argentina, pero terminó trabajando en Techint. Estuvimos 50 años en pareja, fallecio hace dos años. Diria que eso de la electricidad yel magnetismo se mantuvo a pleno a lo largo del tiempo. El sehabia casado con una cientifica y terminó con alguien que hacia mil cosas distintas, pero siempre estuvo a millado. En paralelo, empece a estudiar con Ana Karnien y para el cierre del curso nos volvieron a encargar un trabajo final. En el grupo estaba Susana Tambutti quien estudiaba arquitectura. Hizo, como correspondia por su formación, una baile dentro de un cubo que me encanto Nos hablamos y al tiempo, 1984, armamos el grupo Nucleodanza junto a Ana Deutsch.

#### -Nucleodanza fue un grupo icónico, como años después to fueron F1 Descueve y los Krapp, pero ninguno llego a tener 25 años de vida.

-En aquel momento furmos tres chicas que nos juntamos a bailar Y nos fue bien, durante 10 años hicimos todas las temporadas giras de un mes y medio por Europa. Volviamos ya pensando en la proxima obra. No teniamos nes, dependiamos solamente del cachet que nos pagaban.

#### -Tu trabajo junto con Tambutti como coreógrafa de la pelicula Tangos, el exilio de Gardel, de Pino Solanas, ¿fue nudal en tu proceso de mixturar la danza con el video?

-Noenesosterminos, pero si muy interesante eso de ver ae manejo de la cámara de Pino en relación con lo coreografico. El nos hacia dischar el movimiento segun el tipo de plano. Todo ese proceso en mi despertó cierta curiosidad de como filmar la danza. A esose sumó el famoso curso para coreógrafos que dictó el director de cine Jorge Coscia, en 1993. Eso nos abrió un panorama muy rico de como la danza se filmó para peliculas como West Side Story y tantas otras. Como era costumbre, habia que terminar con un ejercicio y yo hice asi mi primera pieza de videodanza que se ilamó Paula en suspenso, con Paula de Luque. Al año siguiente hice otras dos obras, Asalto al patio y Dos en la cornisa, ambientadas en la Biblioteca Nacional y en las terrazas del Cultural Recoleta.

-En esa deriva, la videodanza entraba en dialogo la intervención de espacios no convencionales. En el marco del FIBA de 2005 montaste Pizzurno pixelado, un mapping que tomaba la fachada del Ministerio de Educación.

-Fue todo un proceso. Primero,

1 Bali hoy, en su estudio de Colegiales

Una escena de Juego del tiempo

B Escena del film El exulto de Gardel, de Pino Solanas, del cual Balı fue coreógrafa

O y 6 En 1974, con el auto que trajo a Margarita, su esposo, Narén Bali, y la hija de ambos. Valentina, desde California hasta Buenos Aires, en un pemplo de más de dos meses

A. ENGARELLIY MARGARITA BALL

imaginar a los bailarines por fuera de un escenario tradicional Me divirtió mucho salir a filmar en la ciudad como en medio de entorno naturales que hice en Uruguay

-En perspectiva, Pizzurno pixelado fue el primer mapping; lo hiciste vos, alguten que no es una nativa digital.

-Fue increible aquello, y lo hice yo sola sin saber mucho. Fue un trabajo de hormiga, totalmente artesanal cuando la tecnologia era otra. ¡Se tardaba ocho horas en renderizar una imagen!

-Dos años atrás, en la Bienal de Performance, te presentaste en el Teatro Colón evocando secuencias coreográficas de obras tuyas. Ahora, en el Cervantes, volves a bailar. ¿Cómo es recuperar el movimiento de tu cuerpo?

-En lo del Cervantes no se puede dejar de hablar de Gerardo Litvak, que fue bailarin de mis obras y de Nucleodanza, Cuando di una charla en el teatro Rosetti sobre el grupo, ahi estuvo Gerardo, quien me terminó proponiendo hacer algo juntos incorporando mi pasado artistico. Queria que yo barlara, lo cual me hizo pensar que Gerardo estaba loco. Pero empezamos acá, en el taller, hactendo movimientos muy simples, indagando en mis primeras obras. La dirección de el fue vital. En Juego del tiempo se recorre algo de Nucieodanza, subsidio ni nada de esas cuestio- de los periodos del agua, de las galaxias, de lo arquitectonico, Y hay un final que es más personal ya que Gerardo me propuso que eligiera yo una musica para que baitara.

#### Chica de California ¿Se puede saber cuál es el tema?

-St. es "East-West" de Paul Butterfield Blues Band, de los años 70. No me costo la elección. Cuando viviamos en Berkeley escuchabamos muchas bandas. Vetamos a Janis Joplin, a los Creedence Clearwater Revival como a Paul Butterfield. Todas esos bestias podian estar juntas una misma noche. Yo era joven

#### -¿Una joven ingenua? Cuesta

-Era una ingenua bióloga cuyo marido me llevaba a ver esas cosas al Fillmore West, el sitto del momento. Al principio no entendia nada, pero me daban ganas de bailar en medio de esas proyecciones psicodelicas. Cada vez que escuchábamos musica en el auto y aparecia en el casete el tema "East-West", siempre pensaba que alguna vez tenta que hacer algo con esa canción. Siempre me dieron ganas de bailarla. -Seguro que sonó en el Peu-

#### geot 404 en el viaje entre San Francisco y Buenos Aires. -Claro. Ahora me doy el gusto

de barlarlo en el escenario, en el Cervantes, Empieza muy suave, todo muy lindo pero va subiendo y subtendo y yo no puedo a estaedad, ¡quedo agotada!

No hay por qué creerle Lo concreto es que, desde esta semana, la gran Margarita Bali, dama clave de la danza contemporánea argentina, se da el gusto de barlar aquel tema que sonaba en el templo de la contracultura califormana en tiempos de psicodelia, cuando ella era una ingenua biologa casada con un físico de renombre •

#### Para agendar

Juego del tiempo Intérprete y coreógrafa.

Margarita E En el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815

Funciones de jueves a domingos, a las 18

Localidades, \$6000



Se hizo conocido por Orguilo y prejuicio, luego por Succession y ahora llega al mundo de Marvel

MARVEL

# Matthew Macfadyen. "Hasta la gente más diabólica cree que está haciendo lo correcto"

El actor, que interpreta a Mr. Paradox en la nueva película Deadpool & Wolverine. habla sobre Hollywood, su papel de Tom en la serie Succession y del arte de hacer de malvado

Texto Lupe Torres

atthew Macfadven saltó a la fama, dos décadas atrás, con su protagonico en Orgulio y
prejuicio, la exitosa relectura del
clásico de Jane Austen dirigida por
Joe Wright. Desde aquel momento, los idealistas empedernidos lo
adoptaron como un insuperable
galán clásico de la nueva era. Sin
embargo, Macfadyen lo tenta claro, no le interesaba descansar en los
laureles de un rol cómodo para el
que parecia haber nacido

Con el correr del tiempo, otrotipo de libretos comenzaron a llegarlea este intérprete ingles ávido por expiorar distintas facetas y una carrera versatil fue tomando forma. Hov, a sus 49 años, el actor -que con el tiempo se volvió cada vez mas consciente a la bora de elegir sus proyectos-demuestra que su talento logra moverse del drama a la comedia o la acción con total naturalidad.

Amado como el tan orgulloso como seductor Mr. Darcy y odiado como el torpemente abusivo Tom Wambsgans en Succession, el británico se siente listo para lucir un nuevo traje y aventurarse bacia el universo Marvel. Entasiasmado de interpretar a Mr. Paradox en Deg-

dpool & Wolverine, que llegó el juevesa los cines. Macfadven conversó con LA NACION sobre los desafíos de este nuevo proyecto

-¿Cómo fue explorar el universo Marvel por primera vez?

-Fue realmente divertido. Fueron alrededor de 10 u II dias de rodaje elaño pasado, después tuvimos una huelga en el medio de la producción y eso fue raro porque tuvimos que frenar un tiempito en el medio del rodaje. Ame cada minuto del set, me encantó trabajar con el director. Shawn Levy, con Ryan (Reynolds) y con Hugh (Jackman), que son, de verdad, muy divertidos.

-¿Te gustan este tipo de peliculas de accion?

-Si, si son buenas si. Creo que si solo se basan en las peleas y en los efectos especiales pero no tienen corazón, no alcanza. Se necesita humanidad, una historia que conmueva detras de todo eso: si no, uno corre el riesgo de que sean estancos vacios. Creo que lo que funciona muy bien de *Deadpool & Wolverine* es que ante todo es una historia sobre la amistad. Se basa en dos personajes que tienen animalidad pero también un vinculo de amistad. Nunca deja de ser una historia,

gloriosa, sobre dos compañeros compinches. Tal vez tiene que ver con que Hugh (Jackman) y Ryan (Reynolds) son excelentes actores y también amigos en la vida real Es una pelicula que funciona bien porque tiene corazon, y ademas de estar repleta de acción, está repleta de diversión. Las peleas son desopilantes, espectaculares, hilarantes. ¿Oué nos podes adelantar de tu

personaje?
-Mr. Paradox trabaja para TVA (Au-

fue todo."

El trabajo del actor es como lanzarse sin red recién después de que se estrena la producción y entra en contacto con el publico podés ver que tal

"Me encanta la idea de no saber lo que voy a hacer a continuación, o incluso si voy a trabajar."

toridad de Variación Temporal), es parte del liderazgo buroctático y la gerencia media de la organización y controla las lineas de tiempo en el multiverso. Es un manager de segunda linea; eso le da un poco de bronca y frustracion. No tuve mucha preparación para interpretarlo, solo lei las lineas y me propuse divertirme y que sea lo mejor. Fue realmente divertido, sobre todo porque el guion es excelente. ¡El set es increible, todo se ve muy real! Todo está hecho para que agarres cualquier cosa que necesites y puedas interpretar lo mejor posible a tu personaje. Trabajar con Ryan (Reynolds) es superlativo, el desafio es estar a su altura. Es hermosotrabajar con gente tan talentosa.

-¿Sentis que esta participación en Marvel puede significar un nuevo giro en tu carrera?

¡Esperoque si! El trabajo del actor es como lanzarse sin red. recién después de que se estrena la producción y entra en contacto con el publico podés ver que tal fue todo.

-Orgullo y prejucio se estrenó hace 20 años y la gente te sigue reconociendo como Mr. Darcy.

¿Cómo se siente interpretar un personaje que marcó tanto tu

carrera y que dos décadas después la gente sigue recordando? -Se siente gental. Es increíble ser

-Se siente genial. Es increíble ser parte de una historia clásica, de una producción que supo sostener a lo largo de los años el interés, el afecto y el entusiasmo del publico. Me siento realmente muy halagado de saber que la gente todavia me sigue reconociendo como Mr. Darcy ¡Fue hace 20 años! Yo era 20 años más joven, es realmente lindo cuando sucede algo asi.

-Después del éxito de Orgullo y prejuicio, ¿tuviste miedo de ser encasillado como heroe romántico?

-La verdad es que uno como actor quiere explorar la mayor cantidad de personajes y matices posibles abrir el abanico y no encorsetarse Por ahi a algunos actores les gusta hacer un solo tipo de personajes, pero a mi no. A mi me gusta hacer la mayor cantidad de personajes disuntos posibles. Lo que pasa es que si interpretas bien un tipo de papel es probable que te llamen continuamente para hacer cosas similares... Creo que ahi es cuando uno como actor tiene que ser cuidadoso, si es que podes, a veces no podes elegir porque necesitas trabajar Por suerte, ahora estoy en un momento de mi carrera en el que puedo elegir y realmente me gusta tener vartedad en los personajes que me tocainterpretar

Interpretaste a Tom Wambsgans en Succession, un personaje despiadado y lleno de matices por el que recibiste un Emmy a mejor actor de reparto ¿Nunca te tentó juzgar a tus personajes?

-Nunca conviene Juzgar a tus personajes. El oficio del actor consiste en ponerte siempre en los zapatos del otro. Es un trabajo que se trata, sobre todo, de la empatia. Simplemente no te sirve Juzgar a tus personajes; no es interesante y va a ir en contra de tu trabajo. El actor solo tiene que hacer lo que el personaje hace, sin más. Es un trabajo artesanal, cada pequeña acción del personaje se completa con el resto de la historia, si hay prejuictos ese proceso se contamina

-La sociedad todo el tiempo juzga lo que está bien y lo que está mal... ¿Realmente lográs trascender eso?

- En la actuación, en general, cuanto mas malo, más divertido. La mayoria de las veces el personaje de Tom en Succession era alguien stitiestro, pero otra gran cantidad de veces simplemente estaba haciendo lo mejor que podía. Es parte de ser un humano: incluso la gente más malvada y diabolica cree que esta haciendo lo correcto y que está del lado del bien

-El cine tiene la capacidad de trasladar a los espectadores a nuevos mundos...

-Si, me siento muy bien de poder hacer eso. Realmente amo lo que hago. Me encanta tener la oportunidad de contar historias. Me encanta ver en el cine o en la television historias que me hagan sentir que no estoy solo, historias que me den nuevas perspectivas sobre lo que pasa en el mundo y sobre el comportamiento de las personas. Ese es el sentido del cine, de las peliculas. Poder ser parte de esas historias me encanta, tiene que ver con la esencia de la humanidad.

"Hay momentos en los que anhelo continuidad y estabilidad, pero también me encanta la idea de no saber lo que voy a hacer a continuacion, o incluso si voy a trabajar La seguridad viene, como actor, al saber que no tenés el control. Si intentás controlar tu carrera, o cómo la gente te percibe, serás infeliz porque la vida no funciona asi. Mucho es suerte, así que es mucho mejor dejarse llevar. Stempre será así, hasta que no pueda recordar las lineas", admite este artista que año a año demuestra que no conoce de limites o de etiquetas.



Naming



Main Sponsor



Movistar













Sponsor Oficial









































# La historia desconocida detrás del hit "Careless Whisper"

Música. Compuesto por George Michael, el tema se convirtió en un éxito global con Wham!; la letra habla sobre la culpa que siente un hombre porque lleva una doble vida

Gabriel Hernando

La muerte de George Michael, ocurrida el 25 de diciembre de 2016 en Inglaterra, a los 53 años, marcó el epilogo en la vida de uno de los cantantes, compositores y productores más destacados de la musica pop

Suextraordinaria interpretacion del tema "Somebody to Love en el homenaje a Freddie Mercury celebrado en el estadio de Wemblev en abril de 1992, quizás haya sido uno de los momentos más sustanciales y recordados de una vasta y auspiciosa trayectoria que se habia iniciado durante la primera mitad de la década del ochenta como parte de Wham! Aquel duo britanteo que completaba Andrew Ridgeley cau so sensación gracias a un puñado de logradas canciones pop, entre

las cuales sobresalió, sin dudas. "Careless Whisper", considerada por muchos como la iconica bala da de los 80

El tema en cuestion surgió en 1981 cuando Michael se desempeñaba como DJ en el restaurante Bel Air, muy cerca de Bushev, en el condado britanico de Hertfordshire Como va le habia sucedido en otras oportunidades, las ideas musicales solian aparecer a bordo de algun medio de transporte tanto a la idacomo a la vuelta de su trabajo. Y en el caso de "Careless Whisper", el concepto de la linea de saxo inicial surgió en el preciso momento en que estaba abonando el pasaje de autobus de regreso a su casa. Originalmente ese fragmento poscialetra pero luego el musico decidio descartaria y dejario solo de modo instrumental con el objeto de me-

jorar la calidad de la composición La tarea le llevó unos tres meses en total y se completó con Ridgeley aportando la secuencia de acordes de guitarra.

Encuanto a la parte cantada, "Careless Whisper" está inspirada en una experiencia personal del propio George Michael. A los 12 años. el creador de "Faith" acompaño a una de sus hermanas a una pista de patinaje sobre hielo situada en Londres. Alli conoció a una chica llamada Jane con la que habia quedado absolutamente fascinado pero a la que jamas le dirigió la palabra, dada su timidez y su baja autoestima. "Yo era un chico gordo, con lentes y estaba muy enamoradode ella, aunque no tenia ninguna posibilidad", conto tiempo después en Bare, su autobiografia.

Ya con 16 años, un aspecto di-

ferente y en pareja con una joven de nombre Helen, Michael volvio a cruzarse con Jane quien, en un principio, no lo reconoció. Aunque luego de verlo en un concierto escolar como parte del grupo The Executive comenzaron a verse mientras él continuaba saliendo con Helen. George parecia tocar el cielo con las manos, de ser un perdedor total se había convertido en alguien que jugaba a dos puntas, si

"Yo era un chico gordo, con lentes y estaba muy enamorado de ella, aunque no tenía ninguna posibilidad" hermanas, ya que sentian un cariño especial por Helen, quien nunca se enteró de lo sucedido. No conforme con ello, Michael redoblo la apuesta y, sin terminar con Jane, inicio una nueva relación con una chica llamada Alexis. Pero esta vez las cosas se complicaron Jane se enteró de la existencia de Alexis y lo abandonó. Su sentimiento de culpa fue tal y perduró durante tanto tiempo que finalmente dio pie a la letra de la canción

"Careless Whisper" atraveso dos etapas de producción. La primera de ellas tuvo lugar en Alabama junto al productor Jerry Wexler. Pero como Michael no quedó conforme con el resultado, decidió grabarla nuevamente y producirla el mismo. Esta nueva y definitiva versión, con el notable solo de saxo a cargo de Steve Gregory, fue lanzada al publico en 1984 como parte de Make it Big, el segundo y exitoso álbum de Wham! El tema ingresó en el duodecimo puesto del ranking britanico de singles, alcanzando quince dias más tarde la primera colocacion que durante nueve semanas consecutivas le habia correspondido a "Two Tribes", de Frankie Goes to Hollywood Mientrasse mantuvo en la cima de su país natal a lo largo de tres semanas, la cancion fue tambien numero uno en los charts de veinticinco naciones, entre ellas el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, en febrero de 1985.

Si bien el tema llevó la firma de George Michael y Andrew Ridgeley, fue incluido en el segundo disco del duo y formó parte del repertorio de Wham! en todos sus conciertos como uno de sus sucesos más grandes y vendedores (superó las seis nullones de copias en todo el mundo), "Careless Whisper" es considerado técnicamente como el primer hit y el inicio de la carrera solista de Michael, que comenzaria de manera concreta muy poco tiempo despues. De hecho, el videoclip respectivo rodado en locaciones de Miami como Coconut Grove y Watson Island, y que colaboró de manera notable en la repercusión internacional de la canción a traves de su alta rotación en MTV esta protagonizado sólo por George en el rol de un hombre que se siente culpable de llevar una doble vida y saber que su pareja pronto se enterana de la existencia de una amante ¡O dos!

Disimiles artistas de la talla de Mina, Jennifer López, Richard Clayderman, Rufus Wainwright y Kenny G. entre muchos otros, han realizado versiones de "Careless Whisper", a la vez que la canción formó parte del videojuego de baile Just Dance 2014 y de la banda sonora del film Deadpool, estrenado en 2016

Consciente del impacto absoluto que el tema generaba en el público y de su categoria de clasico, George Michael solia apelar a él como cierre de la mayoria de sus conciertos en solitario a través de una versión extendida que, aparentemente era su preferida. Hoy, la balada, tan inoxidable como el primer dia, cumple cuarenta años. •



El tema se convirtió en un clásico de los 80 y, en rigor, marca el inicio de la carrera solista de George Michael

# Hollywood le da su apoyo a Kamala Harris en las elecciones

EE.UU. Meghan Markle se sumó a otros actores y directores que ya explicitaron su preferencia demócrata

Kamala Harris parece contar con un fuerte apoyo por parte del jet set norteamericano. Con el objetivo de convertirse en la candidata a presidenta de los Estados Unidos y poder competir en las elecciones contra Donald Trump, la actual vicepresidenta comenzó a buscar el respaldo necesario en el interior de su partido. Al mismo tlempo, muchas figuras del mundo de la cultura y el espectáculo empezaron a manifestarse a su favor. Meghan Markle, la duquesa de Sussex, podria sumarse a esa larga lista. Asi io sugieren sus acciones en el pasado.

Durante la selecciones presidenclaies de 2020, la actriz estadounidense manifestó su apoyo a Harris con entusiasmo. En aquel momento, Markle y su esposo, el principe Harry, habian abandonado la familia real para instalarse en Estados Unidos. Durante una entrevista que le otorgo a Gioria Steinem, Markle opinó sobre las mujeres en la politica y en particular hizo referencia a la figura de Harris, compañera de formula de Joe Biden

"El corazón del Partido Demócrata han sido las mujeres negras", dijo Steinem, de 90 años, segun recordó el portal Page Six. "Y ahora hay una vicepresidenta potencial que es negra, y eso es emocionante", completó. La reacción de la actriz de Suits fue inmediata: respondió que estaba "emocionada" de ver a Harris, una mujer de ascendencia jamaiquina e india, încluida en la boleta. Estoy muy emocionada de ver ese tipo de representación", confesó.

"Sabes, para mi-stendo burracial, al crecer, ya sea una muñeca o una persona en el cargo, necesitas ver a alguien que se parezca a ti en algun sentido", amphó la mujer que logró salir del cerco de la realeza britanica indemne. "Como muchos de nosotros creemos, solo puedes ser lo que puedes ver. Y en ausencia de eso, ¿cómo puedes aspirar a algo mas grande que lo que ves en tu propio mundo? Creo que tal vez ahora estamos empezando a abrirnos paso de una manera diferente", reflexiono.



Beyoncé (izq.) y Markle, muy elogiosas con la candidata demócrata

Los halagos de Markle a Harris tuvieron lugar luego de que la abogada que buscará quedarse con el manejo de la Casa Blanca en las elecciones generales de noviembre elogiara a la duquesa de Sussex de forma publica En 2019, Harris retuiteó un video de Markle, donde explicaba cómo la prensa habia afectado de forma negativa su salud mental durante su primer embarazo, "Esto es increibiemente importante. Debemos recordar que es una señal de fortaleza mostrar emoción", escribió la ex hscal. "Meghan, estamos contigo", completó.

Unaño despues, en junto de 2020, Harris volvió a compartir el fragmento de un discurso de Markle Esta vez la duquesa le hablaba de forma virtual a los graduados de sutunidad, Markle hizo alusion a las muertes de muchos estadounidenses negros a manos de la policia. Sobreesto, Harris escribió: "Lo unico incorrecto que se puede decir es no decir nada' Gracias, Meghan, por

esta poderosa declaración". Si bien Markle todavia no respaldó de manera publica a Harris, todo parece indicar que tendrá su visto bueno.

#### Mas apoyos

El martes pasado, cuando trascendió que Beyoncé le permitió a Harris utilizar "Freedom", una de sus mas potentes canciones, en su camino a la Casa Blanca, quedó en claroque la precandidata demócrata contará con un fuerte apoyo por parte de las grandes celebridades de los Estados Unidos. Queen Bey se sumo así a la lista de personalidades que ya manifestaron su postción política a viva voz.

Luego de pedir de forma publica que Joe Biden renuncie como candidato presidencial, el actor George Clooney le dio su apoyo escuela secundaria. En esa opor- a Harris. "El presidente Biden honrará y promoverá su legado", y demostró lo que es el verdadero liderazgo. Esta salvando la democracia una vez más. Estamos todos muy emocionados de hacer todo lo posible para apoyar a la vicepresidenta Harris en su busqueda his-

tórica", expresó el actor a través de un comunicado oficial

Barbra Streisand también se manifestó. Lo hizo en declaraciones que le brindo al New York Times. "El presidente Biden y la vicepresidenta Harris sacaron a esta nación del caos de Trump. Estoy muy agradecida con el presidente Biden y muy emocionada de apoyar a Kamala Harris. Ella trabajará para restaurar la libertad reproductiva de las mujeres y continuar con los logros iniciados en la administración Biden-Harris", expresó.

Eldirector Spike Lee, por su parte. fue mas conciso y categórico: "Una vez más una hermana viene al rescate", publicó en sus redes sociales. Mark Hamill, conocido por darle vida a Luke Skywalker, elogió a Harrisy la tildocomo "la candidata que Jamie Lee Curtis mencionó a las minorias para pararse en las filas demócratas: "Mujeres. Minorías. LGBTO+IA. Todavia tenemos una opeion con Kamala Harris, Conhable Probada, Dificil", escribió. •





Descubrí nuevos juegos todos fos días. ¿Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar juegos y empezá a jugar!

LA NACION

































MAIPO

Plateanet





Activá tu mundo

BIN IN THE RIPLE WAS AND ENGINEER AND A PROPERTY OF THE PROPERTY OF A RESIDENCE O THE REPORT AND THE PERSON AND THE PE STATES OF ANDRORS OF A STATES Your all the property of the state of the s PARA DATE FOR THE BOLL OF A REST OF THE PARA AND A SECOND OF THE PARA A DATES I THIS AND WITH A PART OF A A MARK OF A PART OF A MANON AND PRINTERNATION OF A CONTRACT OF A C الله المراق الم DEAL MARK & DEPOLITION OF THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF TH 高点角形。 (利用 1917年) 1915年 20 HS JPC 4C PARTS DE HOTELJA POR HE WE IN A FARTER IN APPRICA IN APPRICA NOTE IN A STATE OF A SAFETY AND A S ቂያቸውሽ የሚያሉ ውን የእንጀው ችን ላይ ተዋዩ መንን ነጻነት እርጅ ውን ለተመደረጃ ተመመረሰ ነጻነት እርጅ መመረሰ ነጻነት እር ANDIK ADUS YER GASOLAGO DE GIS MIJANOS SON REPROMINABILIDADO E E A UN MACIONE DE MENOR DE GIS A MIDIENTA CASAS

#### El tiempo

para la ciudad www.ianación.com.ar/filempo Fuerite SMN y Observatorio Naval



mín. 5" | máx. 14"

Parcialmente nublado Vientos moderados del sector sudeste



Despejado



Sale 07 50 Se pone 18.10

Sol

Luna

Sale 0. 28 Se pone 12.10 Nueva 4/8

• Creciente .2 8 O Llena 19/9;

Menguante 27/7

SANTURAL. San Pantaleón, màrtir UN DIA COMO HOY en 1983 Madonna lanza su disco debut, con apenas ocho canciones, el album la catapultó al estrellato del pop. † HOY ES EL DIA Mandia, del Perro Calapero

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un numero del Lal 9 en cada casilla vacía de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal mien una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3

|   |     | - |   | ٠ | E |   |    |   |
|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|
| ŀ |     |   |   | L |   | P |    | ĺ |
| L | _ F | 5 |   | L |   |   | 20 | l |
|   | 5   |   | L |   |   |   |    |   |
| г |     |   | E | L | 1 |   |    | ľ |
|   |     |   |   | ŀ |   |   |    | ľ |
| П |     |   |   |   |   |   |    | Γ |
|   | _   |   |   |   |   |   |    | ľ |
| 4 |     |   | t | r |   |   |    | ľ |

#### DESCUBRÍ MAS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   | 5 |   |   |   | 7 | 8 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 8 | 5 | 1 |   |   | 4 |   |
|   | 2 |   | 7 |   | 3 |   |   | 5 |
|   | 5 | 9 |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 7 |   |   |   |   | 1 |   |
| 1 | 8 | 4 |   | 7 |   |   |   |   |
| 8 |   | 1 | 4 |   |   | 5 | 6 |   |
| 5 |   |   |   | 2 | 1 | 9 | 7 |   |
|   | 4 |   | 9 |   |   |   |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik

La ballena franca

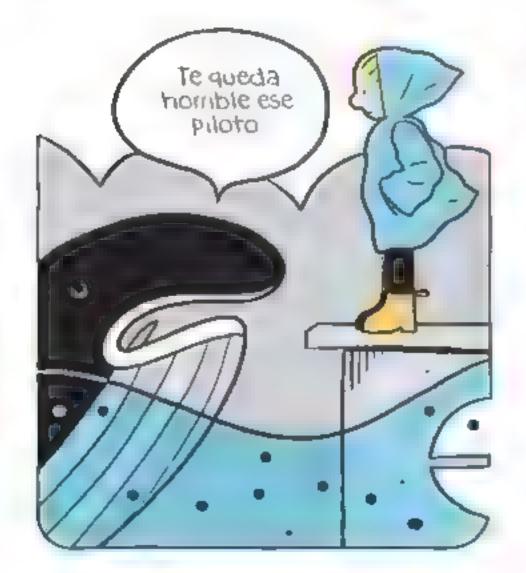

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Agu.rte



Diccionario ilustrado Por Pablo Bernasconi



# CONVERSACIONES

de domingo

LA NACION 28.07.2021

PANTALIAS.

UNA VIDA ENTRE LA MÚSICA Y EL CINE

La actriz y cantante Maria José Demare recuerda a Luis Eduardo Aute ENTREVISTA

ERNESTO TENEMBAUM, "ENTENDER A MILEI FUE UN TRABAJO 24-7 PARA MÍ"

por Hugo Alconada Mon



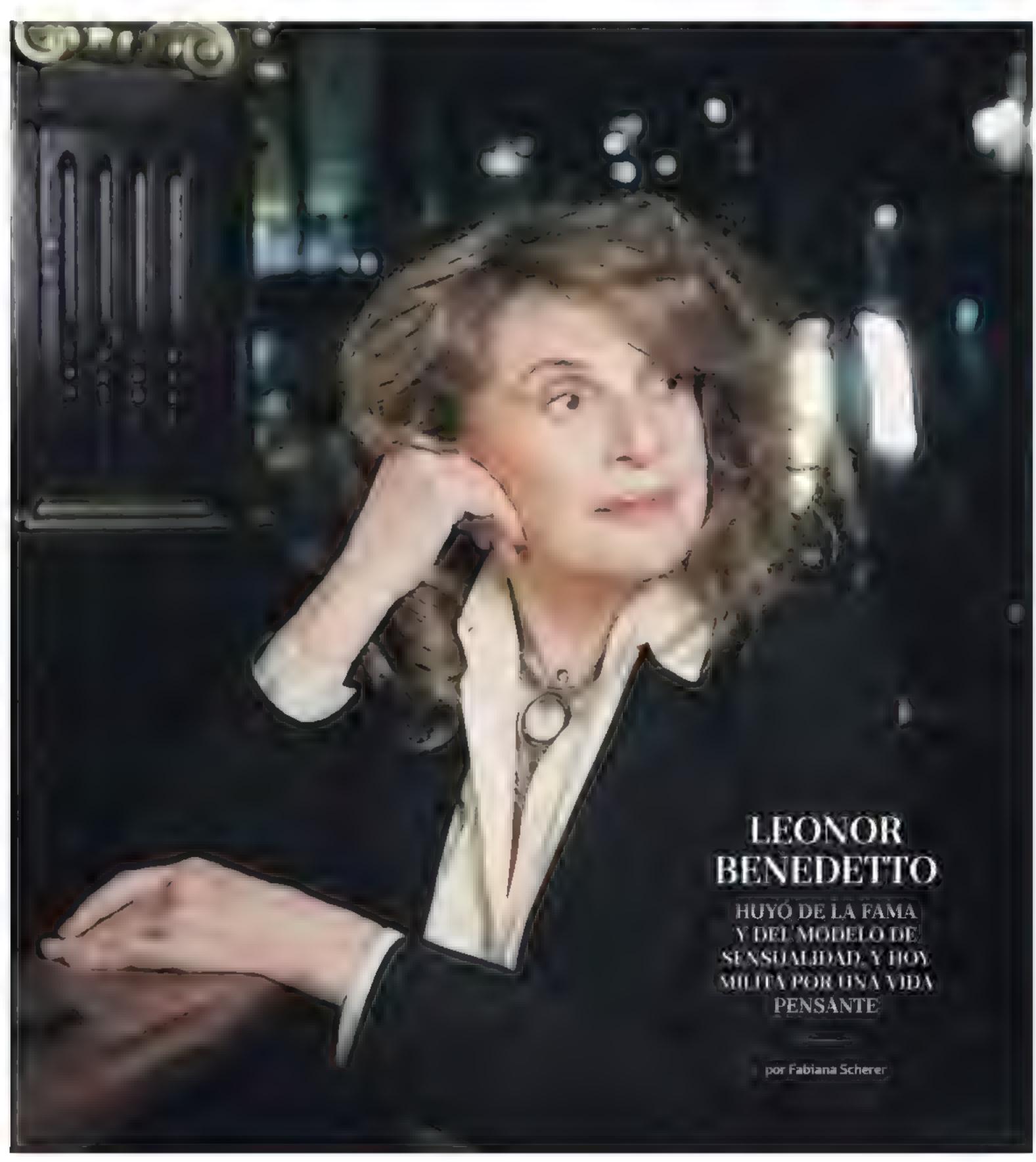

# "HE ESCAPADO TODA MI VIDA DEL MODELO DE SENSUALIDAD"

LA ACTRIZ Y DIRECTORA LEONOR BENEDETTO RECONOCE QUE HA HECHO COSAS QUE PREFIERE NO RECORDAR; HOY DISFRUTA DEL PLACER QUE LE DA SUBIR AL ESCENARIO, ESCRIBIR Y REFLEXIONAR SOBRE LA VIDA MISMA

— texto de Fabiana Scherer y fotos de Estrella Herrera —

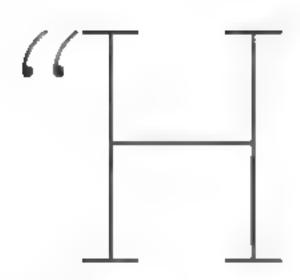

oy me aterroriza cada vez que el Canal Volver dice que va a pasar tal o cual pelicula. Deseo que haya un corte de luz en toda la Argentina. Son una porqueria", lo dice energicamente. Gesticula sin apartar la mirada, profunda, amable. Pero es su

voz, su particular y encantadora voz, la que denota esa busqueda por querer separarse de aquella imagen de "mujer come hombres", como un hechizo que no pudo romper

La llegada de Leonor al lugar elegido para la entrevista y las fotos pusieron a prueba la permanencia de ese hechizo. Los sustirros, las miradas y el avance de quienes buscaban una foto con la mujer que despertó miles de fantasias dieron cuenta de la "maldición". Pero no solo esta busqueda se limitó a los hombres. Ya en uno de los rincones del lugar, separados del resto, una mujer de unos cuarenta y tantos se acercó, estiró su mano y saludó - a pesar de la actaración de que estábamos en el medio de una entrevista — solo quena decirte que sos mi modelo de sensualidad y femineidad", le confesó de manera efusiva.

"Escuchaste lo ella dijo: modelo de sensualidad, de femineidad", señala Leonor articulando cada palabra. "No voya decir si tiene bien o mal colocado el concepto. Justamente es precisamente de esto, de lo que he escapado toda mi vida. A los 80 años (tiene 82) sigo siendo un modelo de sensualidad y femineidad, está bien, lo tendre que escribir...", hace referencias a las reflexiones que publica todos los domingos en su cuenta de instagram (@leonor benedetto ok). "Me fui, huyendo de la fama. Yo no quiero esto, no lo quiero nunca más". Ahora lo puedo manejar, pero en ese momento no. Agarré a mis hijos y me fui"

Con Rosa de lejos, en 1980, la telenovela suceso de los mediodias de ATC, conocio la popularidad absoluta. Las luces y también las sombras de la fama.

-Y te fuiste a España, decidida a tomarte un tiempo...
-Mi idea era dejar de trabajar. Habia tomado la decision de no seguir por lo que habia vivido, esos terribles personajes, incluso Rosa Ramos [la mujer empoderada que se casa con el maestro Esteban Pasciarotti y alcanzo los 60 puntos de rating diarios] que fue la que me llevó hasta ahi.

-¿En serio pensaste en abandonarlo todo?
-Si, nunca me espantó la idea de dejar de actuar. Nunca fui de esos actores, actrices que dicen 'yo quiero morir sobre el escenario'. Primero de todo, ¡no quiero morirme todavia! yei escenario... está tan sacralizada esa idea, no me interesa. Hoy, siento una felicidad plena porque estoy haciendo lo que quiero, porque elijo, no me siento atada, no me debo a nada.
-Al comienzo hiciste referencia a esas películas que necleris que se piendan, que se quemen... Es frecuente.

preferis que se pierdan, que se quemen ...Es frecuente leer, escuchar entrevistas donde las actrices tienen que justificar por que hizo tal u otro trabajo...

-Claro, esono le vana preguntara un hombre. Seguimos igual. Yo debo ser la unica persona por lo menos acá, en Argentina, que reconoce que hizo dos otres películas de mienda. Si se quemara la Filmoteca y desaparecieran yo notengo problemas j El gordo de America, con Porcel, Atrapadas, Las lobus podinan ser las elegidas.]. Tuve a mi primera hija cuando todavia estaba en el Conservatorio Nacional de Arte Dramatico, era muy joven, y por un monton de situaciones de la vida, yo tenia que bancar la casa. Así que era, lo que venga, hice cosas que no me gustaban nada y algunas otras que prefiero no recordar.

Como aquel dia que canto ante 80 mil personas en el Madison Square Garden, de Nueva York, donde presento los temas de su unico disco, el que llevaba su nombre y que fue editado por Tonodisc en 1981. Alejandro Romay la llevó a la Gran Manzana para ser parte del festival que *The New* York Times utuló en sus páginas: "Pop 'Gran fiesta', Galaxy of Spanish-Speaking Starts" y destacaba: "Tito Puente, el rey de la sala, representa a Puerto Rico; Leonor Benedetto una cantante de Argentina, Astor Piazzolla. "

"¡Uno de los papelones de mi vida!", dispara.

-En una época decir "objeto" o "símbolo" sexual era una marca indiscutida de éxito.

-Fue el peor momento de mi vida. Obligada a hacer eso que otros esperan de vos.

-¿Es frecuente "deberse al publico"?

-Yo me debo a mi publico (hace una pausa). Una exigencia implicita en el mundo artistico. Este esperar a que vos hagas, digas o actues de tal manera. Ese hacer fue un abismo para mi.

De Argentina a España y después de varios años volver, esta vez a San Luis a filmar Un lugar en el mundo, la película de Adolfo Aristarain y poner el cuerpo a Nelda, la monja.

-"No uso habito porque siento que pone distancia. Es como decirle a la gente ¡ojo, porque yo no soy igual a ustedes! y eso no tiene nada que ver con lo que yo pienso", le dice Nelda a Hans (Jose Sacristan)

-"Ah, si es novicia todavia tengo una oportunidad", contraataca Hans,

-"Soy monja, hecha y derecha", cierra la discusión.

"Me conmueve mucho ese recuerdo. Es una gran pelicula. Le agradeceré toda la vida a Adolfo, porque es un personaje que no cualquiera me lo hubiera dado a mi. Bueno, yo sabia también -y vuelvo a lo que dijo esa mujer recien- lo de la sensualidad y se lo comenté a Adolfo: 'la gente tiene otra imagen mia'. Él no se rindió y me insistio: 'me va a costar muchisimo encontrar una

Continúa en la página 4









#### CONVERSACIONES

Viene de la página 2

reemplazante si vos me decis que no. Esa misma noche terminé de leer el guion. Estabamos en la cama los dos [se refiere al actor y su pareja en ese momento, José Sacristán], cada uno leyendo el guion y cuando terminé no lo dude: 'José voy a hacer esto'''.

#### -Volver en todos los sentidos.

-Estaba totalmente segura. Él en ese momento me respondió "no es lo que habiamos convenido" y era verdad, yo le habia dicho a José que no iba a trabajar más. Pero después de leer esa historia no tenta dudas: "tengo que cambiar de idea porque yo quiero hacer esto". Esta mujer tiene mucho más de mi que las otras mujeres que hice, esas fatales, sensuales... Es uno de los papeles favoritos de mi vida.

Lejos de frases hechas, Leonor es feminista, una mujer que siempre ha invitado a reflexionar, a dialogar, a debatir porque para cita el movimiento feminista es como un arbol "con infinitas ramas y ramitas" con las que concuerda y con las que no. En España estudio cime con Pilar Miro, trabajo en Madrid con diferentes mujeres en grupos feministas. A su regreso al país editó la revista La mitad del cielo (en 1995, junto a Victoria, la segunda de las tres hermanas Benedetto. Era la directora de arte), Viajó a China, en 1995, a la Cuarta Convención Mundial sobre la Mujer (encuentro que marcó un importante punto de inflexion para la agenda de igualdad de genero) y fue metiéndose cada vez más en el terreno. "Los extremos slempre son maios y la radicalización contra los hombres no es el camino-comenta la actriz que nacio en Paraná, Entre Rios. hija de Honoria Leonor Cardozo Sanchez, una soñadora que ideaba vestidos y Victorio Benedetto, quien arregiaba autos y ensujuventud fue piloto de TC-. Falta mucho por conseguiry hay temas urgentes a tratar. Creo que, en Argentina, el feminismo existe mas intelectualmente que en la practica".

#### -Recuerdo escuchar una frase tuya que, en su momento me impactó: "yo me puse primera siempre".

- -Es así, si vos no estás bien... Necesitaba estar bien para avanzar, para ganar dinero, para estar feliz y que eso repercutiera en ellos, mis hijos.
- -En una entrevista con Luis Novaresio profundizaste sobre esta :dea: "al egoismo hay que ponerio delante del altruismo".
- -No hay autoestima si no hay egoismo. La autoestima tiene buena prensa, hay montones de libros, de frases que alientan la autoestima...
- -Tiene mala prensa decir que uno se pone en primer lugar, sobre todo en lo que se refiere a la maternidad.
- -Claro que sí, egoismo. Hay que correrse, salir del lugar edulcorado.
- -Por eso con el humor que te caracteriza, bien ácido, no dudas en decir : "fui una mala madre".
- -Salir de esos modelos, de esas imagenes que venden revistas y suplementos dominicales,
- -En estos ultimos años se intentó romper con esta "romantización" y habiar abiertamente sobre poder elegir entre ser madre y no serio.

-Es historico el tema. Por mandato muchas mujeres han temido hijos, ese era el mandato, eso es lo que se repite entre los feminismos, pero a nadle se le ocurrió pensar que tener hijos es un privilegio que los hombres no tienen. Yo puedo tener un hijo, y deliberadamente puedo decidir no tenerlo. Es una elección. Para mi la experiencia de parir es algo extraordinario y no estoy hablando "ay, el nacimiento de mi hijo fue el mejor momento de mi vida". Amo a mis tres bijos, a mis nietas, pero no santifico la maternidad, tuve momentos en que la he padecido. Hay veces que tu bebe puede ser un hdp y tenés ganas de tirarlo por el balcon. Hay que quitarle esa cosa edulcorada, esa mirada como si todo fuera perfecto. Ves a esas mujeres esplendidas que recien dieron a luz, con su bebé en brazos, pesando 50 kilos. Esos "modelos a seguir". Así se construyen esos modelos que nada tienen que ver con la realidad. Una amiga mia. Patricia. una terapeuta, el otro dia me mostro una revista que tenia por ahí, de pasada. En la tapa estaba Pampita y el titulo decia algo así: "40 años y espléndida", ¡Carajo! Por favor. 40 años... y esplendida. Déjense de joder. Es un juego perverso. Como batallar con todo eso, con esos modelos que imponen, que construyen. Supongo que en mi caso tuve un poco de suerte porque siempre tuve en claro hacia dónde ir.



#### LUCES Y SOMBRAS

La telenovela Rosa de lejos se convirtió en un fenómeno y a Leonor Benedetto, en una de las mujeres más buscadas y codiciadas Decidió escapar de la imagen que habia construido. Viajó con sus hijos a España. Allí leyó el guion de Un lugar en el mundo, la película de Adolfo Aristaram que cambiaría su vida. Poros MONO.



-A pesar de los obstáculos que aparecen en todos los caminos

-Si, la vida misma. Incluso cuando tuve que doblar a la izquierda cuando el camino era para el lado derecho.

-Hay un recuerdo que compartiste en otra oportunidad. Eras muy niña cuando te preguntaron "¿qué querés ser cuando seas grande?" Y tu respuesta fue: "No tengo idea, pero se que tendré un buen destino".

-Sabia que quizá me tenta que quedar un rato más en un camino que no era. Siempre lo tuve claro, no me preguntes por qué y creo que fue suerte...

"Tres tipos de maternidades" son los que Leonor dice que atravesó: una hija, Maria Antonieta Tuozzo, un hijo, Nicolas Tuozzo y Marcos Benedetto, a quien adoptó.

-Sin duda, la adopcion es uno de los mayores actos de amor.

 Nobieza obliga, tengo que decir que el me adopto a mí. Yo no andaba buscando un chico, yo ya tenia dos [en los años 80, la actriz se enrolo en el voluntariado del Hospital General de Niños Pedro de Elizaldo). Eso es lo maravilloso de esta historia y la que le conté al Juez. El fue el que me eligió. Imaginate un enano de este tamaño (las manos tratan de definir la altura) que se abrazó a mis rodillas y me dijo "llévame con vos",.. No lo dudé. Al dia signiente me presenté ante un juez y lo primero que le dije es que no me mandara a la fila de espera. "Yo no estoy buscando un chico. Ya tengo hijos, dos, estoy divorciada, soy actriz. Con esto quiero decir que no tengo un sueldo fijo, que hay momentos mejores que otros. Todo mai conmigo, pero pasa algo entre él y yo. No estoy buscando otro. Lo mio es con este niño. Es él y yo, o nada. Si usted me dice que no, es, no, pero no me ponga en la fita". Hasta a veces me da vergüenza...

-¿Porque?

-Cuando la gente cuenta su experiencia tan dificultosa para adoptar. Yo soy amiga de Marcelo Polino y es terrible, no sé si es porque es hombre, no sé si es porque es gay, no sé por qué, pero es un tipo que, incluso no quiere bebes, quiere adoptar un chico crecido y no lo ha logrado. Yo tuve mucha suerte con este hombre se lo deberé por el resto de mis dias. Me firmó la autorización para sacarlo del país y llevarlo a España cuando yo viajé y cuando volvi se dio la adopción plena. Él tiene mi apellido. Vos decías que es un acto de amor, yo creo que es un acto maternal, tengas o no hijos. Le ofreces a otro la posibilidad de que crezca, de que se eduque, de que sea amado.

"Leonor fue una de las personas más empaticas y amorosas no solo conmigo, sino con Lucio. Me ayudo muchisimo—reconoció el director José Maria Muscari el apoyo que recibio de la actriz durante todo el proceso de adopción— Viajamos a Mar del Plata para verla a ella. Leonor es una mujer que tiene mucha sabiduna y como ella le contó a Lucio que también fue mamá adoptiva, se generó un vinculo".

Le digo a Leonor, a la mujer que interpretó a Lola Mora, en el film de Javier Torre, lo importante que fue ella para Muscari. Hace silencio. Sonrie. Y deja que la mirada se pierda.

Una mujer decidida, podría ser el titulo de la película de su vida, de su autobiografía. Su rostro en blanco y negro o por qué no desdibujado por una luz tenue o estridente serviria de afiche o de portada del libro que revelaria en sus páginas los momentos claves de su vida, como los dias en que se movia por la facultad de Medicina o como una estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras que en secreto se inscribió en el Conservatorio de Arte Dramático desafiando a su padre. El hombre que quería una hija médica o farmacéutica.

-Tu paso por la facultad fue un momento muy Simone de Beauvoir.

-Se rie Vivi un año con una falda gris de francia y un suéter de mi padre tambien. Me acuerdo que las conversaciones con las chicas de la facultad era la de criticar a las que se maquillaban. Como si no estuviese permutido ser inteligente y maquillarte. ¿Cómo alguien podra pretender ser bonita? No estaba bien visto.

-Un estereotipo muy clásico

-Con lo que todavia convivimos, no es posible combinar todo (vuelve a reir). Me acuerdo una vez en la que hice una cena en casa a la que invité a cinco, seis amigos y uno de ellos, que nunca habia estado en mi casa, empezo a dar vueltas y se detuvo en mi biblioteca. Agarró un libro. Yo estaba en la cocina –debo reconocer que me asombró mucho– y se acercó con un libro de San Agustín. "¿Vos leiste a San Agustín?", me preguntó como sí eso no fuera posible. La puta madre, voy a tener que poner cuadritos, como los de los medicos, para que cerufiquen que una lee...Me lo tomo en broma, con el tiempo aparecen en el recuerdo varias situaciones así...

-Ser linda e inteligente no estaba permitido.

-Umm. A veces en el feminismo nos quedamos con frases y nos olvidamos un poco de lo real. Muchas de las ideas, discursos vienen de mujeres de la Quinta Avenida de Nueva York, de un piso 78, repieto de maniquies que deciden los pelos y la ropa y hasta la manera de actuar. En Argentina, no en las capitales, tampoco hay que irse muy lejos, para imaginar lo que sucede si una mujer le llega a decir a su marido cuando vuelve de trabajar, "ahi està la comida servite". El feminismo no puede ser la realidad vertical que manejan desde Nueva York. Lo mismo ocurre cuando hablantos de natalidad, de preservativos. Justamente, ahora pienso en Un lugar en el mundo, para distintas escenas habia muchos extras y siempre estaba una chica, muy embarazada, muy joven. Una vez me puse a habiar con ella y me explicó que en la panza tenta a su octavo hijo y yo le pregunté si pensabatener más hijos, le pregunte si se cuidaba. No tenia idea de cómo cuidarse, de un buen método anticonceptivo. El preservativo era una mala palabra, no habia ningun hombre que pudiera soportar que su mujer le sugimera usarlo.

-Aún hoy muchos se aferran a esta idea de falta de placer o la quita de "hombria"

-No esta bien visto, no exagero cuando digo que es una mala palabra. Ni lo pienses. Una de las cosas que mas me ha conmovido fue un documental, no recuerdo el nombre, de una monja en África. El Papa la había mandado a trabajar, ojala hubiera hecho yo ese documental (deja escapar su otra faceta). Le escribio una carta al Papa en la que le decia: "Santo Padre estoy pecando. Yo sé que nuestra iglesia no está a favor de los anticonceptivos..." estoy parafraseando. No se muy bien como es el tema del dinero de las monjas, pero ella decia que se lo gastaba en preservativos y lo repartia entre los hombres, no por una cuestión de natalidad, sino por las enfermedades venereas, el VIH. "pido perdon... pero lo voy a seguir haciendo", le escribio en otra parte de la carta. (hace una pausa). Yo no quiero igualdad.

¿No?

-No, hay que reconocer que somos diferentes y esta bueno que seamos diferentes entre hombres y mujeres. Claro que sí, somos iguales desde los merecimientos, los derechos, incluso desde los castigos que indica la ley. Nuestros deseos son distintos. Por ejemplo, lo que pasa con el futbol.

-¿El futbol femenino?

Está bien, por mi las mujeres pueden ser lo que quieran, bomberas, jugar al futbol, claro que me parece bien, es un deporte, pero... hay un universo masculino al que no tenemos acceso, el relato, ese relato en que los hombres entran en la locura, en un éxtasis por el que se dejan llevar. No se que pasa por esas cabezas, se van al carajo relatando, a mi me divierte mucho, pero nosotras... no podemos, no llegamos a esa locura. Cuando escucho una voz femenina relatando un partido, digo sali de ahí, nunca en la vida vamos a lograr esa energia loca y violenta que tienen los hombres en esos momentos.

-Recién dijiste "me hubiera gustado dirigirlo" esa es otra veta que no muchos conocen [en 2006 filmó El buen destino. En teatro estuvo al frente de las puestas Otros de nosotros y Negro y Rosa ].

-Nunca hago cosas por publicitarias, no es lo que busco.
 Estoy convencida que la gente que quiere enterarse de algo lo hace. Son busquedas, inquietudes.

-El año pasado dirigiste ¿Todo bien?, la pieza de Carlos Ares, una reflexión sobre estos tiempos que tiene como protagonistas o dos hackers, un hombre y una mujer, que desconfian el uno del otro.

La desconfianza desde la virtualidad, ver lo que pasa cuando se encuentran, lo presencial.

-Y obviamente el título que, ya es una frase comun.

-Un lugar común. "Hola, ¿todo bien?" [repite a modo de saludo]. Al decir esto, me desentiendo, nadie espera una respuesta a esa pregunta.

-En Instagram encontraste un aliado. Todos los domingos publicas un texto que invita a reflexionar -La idea de escribir en este espacio nació en pandemia, en - ¿Te preocupa el avance de la inteligencia artificial?
-La humanidad siempre tuvo mucho temor a los nuevos adelantos. Yono le temo, pero yo soy una mujer que no tiene nuedos. Tampoco soy nostalgica, si intento quedarme con lo mejor de cada momento de mi vida. Y busco dar

lo que escribo. Llega a donde tiene que llegar

Pronto comenzará una gira por distintas provincias del país con Perdida Mente, la obra de Muscarty Mariela Asensio. En el escenario Leonor es una jueza de la Nación que siente que su cabeza no funciona muy bien ultimamente, por lo que decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda, "Cuando me llegó la obra, creo que la lei tres veces y dije la voy a hacer porque era, es un desafio. Es un personaje que por momentos está ido y por otros tiene una lucidez extraordinaria -reconoce-. En un momento pensamos si pronunciar la palabra Alzheimer, desde el primer momento tuve en claro que si. Mucha gente se acerca después de la funcion para hablarme del personaje. Lo que más me llamó la atención, en todo este tiempo, es que me preguntaron con cuántos enfermos con Alzheimer hable para interpretar a esta mujer. Yo les digo: "con ninguno", eso es lo que más me cuesta explicar".

contra de la opinión de todo el mundo. Me decían "la gente

no lee, saca fotos divinas y publicalas. Instagram es el lugar

de está todo bien". Yo solo dije "dejenme probar, quiero ver

qué pasa" y lo hice. Claro que no tengo una gran cantidad

de seguidores (supera los 40 mil) pero me leen, comentan-

El 20 de junio de 1973, Juan Domingo Perón retornó a la Argentina desde Madrid tras lá años de exilio. Leonor militaba en la Juventud Peronista y fue una de las dos millones de personas que aguardaban su llegada. "Fue el momento que dije hasta acá. Tuve que caminar mas de 10 kilómetros para llegar, porque era una locura y los tuve que caminar de vuelta cuando decidi írme de ahí. No voy a compartir esto. Cuando reviso la historia y veo las fotos, los videos..., Hay una frase de Perón que dice: "al amigo todo, al enemigo ni justicia", cuando la escucho me pone los pelos de puntas—rellexiona—. No hace mucho la pesqué en televisión, sin desearlo, ni buscarla, ahí estaba el general diciendo la frase, mendose. Creo que entendi la verdadera envergadura de lo que estaba enseñando. No está bien. Todos tenemos derechos, todos somos iguales ante la ley".

-No volviste a militar para ningun partido, pero sí militas por tus ideas, decir con libertad lo que pensás.

-No volvi a militar ni volveré a ningún partido político, pero como decis buscó decir lo que pienso, el humanismo y la libertad son mis motores ideológicos. Hoy pareciera que la herramienta de pensar está tan sobrevalorada. Habia un militante del peronismo John William Cooke (ideológo de la izquierda peronista) que escribió un manifiesto para que se tuviera un pensamiento critico y se discutieran hasta las propias bases del partido, de construcción social [se refiere a Apuntes para la militancia] Pensar y no seguir como un caballo con gringolas.

-Sos testigo de varios cambios políticos en Argentina. ¿Qué opinión te merece nuestra la actualidad?

Me resulta casi imposible pensar en Argentina sin repasar su historia. Como si tuvlera una cámara y abro el objetivo, Si el mundo es mi patria yo no puedo pensar en Argentma así sola. Esto me transporta a Marguerite Yourcena cuando encontró el borrador de Memorias de Adriano [novela publicada en 1951) y ella no recordaba exactamente lo que habia escrito. Empezó a leer una carta, perdon estoy siendo desordenada al contario, un texto que decía "Cuando ya no estaban los Dioses y Cristo aun no estaba, hubo, desde Cicerón a Marco Aurelio, un momento unico en el que solo estuvo 'el hombre" [fragmento de la carta que Gustave Flaubert escribió a Edna Roger des Genettes y que despertó en Yourcenar la idea que fraguó en su novela más conocida]. El hombre está solo y este es un momento. Tengo muchos años ya y como vos decis he pasado de todo y nunca, yo no lo conozco, a lo mejor existió antes, pero no conozco a ese politico que de verdad se haya puesto al servicio de los demás. Nuestra historia es un entretendo de intrigas, traiciones... el asesmato de Facundo Quiroga [ejemplifica]. El hombre está solo, milucha por una vida mejor está en lo que escribo, en lo que actuo, en las decisiones que tomo. En el tiempo compartido con mis hijos, con mís nietas. •

Producción: Male Gandolfi. Agradecimiento: Brighton Buenos Aires

# LAS MUJERES DE JAPÓN QUE LUCHAN POR EL DERECHO A NO SER MADRES

DEMANDAN AL GOBIERNO POR LA LEY Y TRADICIONES QUE DISCRIMINAN A LAS QUE NO DESEAN TENER HIJOS

texto de Motoko Rich y Kiuko Notoya / NYT



uando Hisui l'atsuta estaba en la secundaria, su madre solta bromear dictendo que no podia esperar a ver los rostros de

sus futuros nietos. A Tatsuta, que ahora tiene 24 años y es modelo en Tokio, la asunción de que algun dia daria a luz le incomodaba

Cuando su cuerpo empezó a desarrollar rasgos femeninos, Tatsuta empezó a hacer dietas y ejercicios extremos para evitar los cambios. Empezóa considerarse a si misma como alguien sin género

"No megustaba que mevieran comounuterocapaz dedara luzantes que como a una persona", ahrmo. En última instancia, quiere esterilizatse para eliminar cualquier posibilidad de embarazarse.

Sin embargo, en Japón, las mu- nado a convertirse en madre". jeres que desean someterse a procedimientos de esterilización como la ligadura de las trompas de Falopio o la histerectomia deben cumplir ciertas condiciones que figuran entre las más exigentes del mundo.

Para empezar, antes de bacerlo vivir la vida que han elegido".

ya deben haber tenido hijos. Tambien es necesario que demuestren que el embarazo pondria en peligro su salud, y se les exige el consentimiento de sus cónyuges

tengan dificultades para someterse a estos procedimientos, y es casiimposible para las solteras sin hijos como Tatsuta.

Ahora, ella y otras cuatro mujeres han demandado al gobierno Japonés, alegando que una ley de hace decadas conocida como Levde Protección Maternal viola su derecho constitucional a la igualdad y la autodeterminacion, y deberia ser anulada.

Durante una audiencia celebrada la semana pasada en el Tribunal de Distrito de Tokio, Michiko Kamcishi, abogada de las demandantes, calificó la ley de "paternalismo excesivo" y señaló que esta-"suponia que vemos al cuerpo de una mujer como un cuerpo desti-

compuesto por tres jueces -dos hombres y una mujer-que las condiciones para la esterilización voluntaria eran vestigios de otra epoca y que las demandantes querian tomar "una medida esencial para

En materia de derechos reproductivos en general, Japón esta muy por detras de otros países desarrollados, no solamente en el tema de la esterilización. El seguro Esto hace que muchas mujeres nacional sanitario no cubre la pildora anticonceptiva ni los dispositivos intrauterinos, y las mujeres que desean abortar deben obtener el consentimiento de sus parejas

El método anticonceptivo más unlizado en Japon es el preservativo, de acuerdo con una encuesta de la Asociación Japonesa de Planificación Familiar. Menos del 5 por ciento de las mujeres utilizan pildoras anticonceptivas como método principal para evitar el embarazo.

Los expertos afirman que las demandantes en el caso de esterilizacion, que también solicitan una indemnización de un millon de yenes (unos 6400 dolares) por persona con intereses, enfrentan obstáculos considerables. Mientras ellas reclaman el derecho a la Kameishi declaró ante un panel esterilización, el gobierno está intentando activamente aumentar la tasa de natalidad de Japón, que ha caido a minimos históricos.

"Que las mujeres que pueden dar a luz dejen de tener hijos se considera un paso atras en la sociedad", explicó Yoko Matsubara,

profesora de bioetica de la Universidad de Ritsumeikan "Por eso puede ser dificil conseguir apoyo" para la demanda.

las cinco demandantes se sentaban frente a cuatro representantes del gobierno -todos ellos hombres- Miri Sakat, de 24 años. estudiante de sociologia, declaró que no tenia interes en mantener relaciones sexuales o románticas men tener hijos.

Aunque las japonesas han hecho avances en el ámbito laboral. las expectativas culturales sobre sus deberes familiares son tan altas como siempre. "El estilo de vida de no casarse ni tener hijos sigue siendo rechazado en la sociedad", Indicó Saka

"¿Es natural tener hijos por el bien del pais?", preguntó, "¿Acaso las mujeres que no dan a luz son innecesarias para la sociedad?".

en Japon, en Estados Unidos los derechos reproductivos han sido objeto de ataques. Hace dos años, la Corte Suprema anulo la sentencia del caso Roe contra Wade, poniendo fin a un derecho constitucional al aborto que habia estado

vigente durante decadas. Sin embargo, el tema de la esterilización femenina aun no se discute en Estados Unidos, donde sigue siendo La semana pasada, mientras el tipo más comun de control de la natalidad, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En Japón, la esterilización es un tema especialmente delicado debido al historial del gobierno de obligar a someterse a este procedimiento a personas con problemas psiquiatricos o discapacidades intelectuales o físicas.

Esas esterdizaciones se estuvieron realizando durante décadas en virtud de una medida de 1948 conocida como Ley de Protección de la Eugenesia. En 1996, esta se actualizó y se rebautizó como Ley de Protección Maternal, eliminando la clausula eugenésica, pero los legisladores preservaron los estrictos requisitos para las mujeres que buscaran abortar o esteriltzarse A pesar de la presión ejercida por Mientras la lucha legal avanza grupos de defensa y activistas de los derechos de la mujer, la ley no se ha modificado desde la revisión

En principio, la ley también aplica para los hombres que desean sometersea una vasectornia. Ellos debencontar con el consentimiento de sus



#### EXPECTATIVAS SOCIALES DE TENER UN HIJO BIOLÓGICO

En su libro Mujeres sin hijos, la psicoanalista Diana Paris aborda la maternidad desde tres ejes: el de la imposicion social y cultural que experimentan las mujeres desde siempre; el de la imposibilidad de ser madres a causa de memorias transgeneracionales: a la vez que hace foco en la importancia de la bioetica y la necesidad de respetar el misterio de la vida. Le dedica una parte de su obra a las mujeres que, desde muy jovenes, decidieron que su provecto de vida no era tener hijos biologicos.

"Somos mujeres que ahyamos a la vida, ahuamos alumnos. animales, ahijados, Somos mujeres que protegemos el medioambiente, hacemos otras experiencias vitales relacionadas con el maternar, pero decidimos no tener hijos biologicos", explicó en una entrevista en La NACION.

cónyuges, además de demostrar que ya son padres y que el embarazo pondria en peligro a sus parejas desde un punto de vista médico.

En la práctica, sin embargo, los expertos afirman que en Japón existen muchas más clinicas que ofrecen vasectomias que procedimientos de esterilización para

Segun datos del gobierno, los medicos realizaron 5130 esterili zaciones tanto a hombres como a mujeres en 2021, ultimoaño del que hay estadisticas disponibles. No se dispone de desgloses por sexo.

En un comunicado, la Agencia de Niños y Familias, que hace cumplir las regulaciones impuestas por la Ley de Protección Materna, señalo que no podia hacer comentarios sobre la demanda

El estricto domunio del Partido Liberal Democratico de Japón, de derecha, junto con los arraigados valores familiares tradicionales del pais, han impedido el avance tar cambiar el statu quo es egoisen materia de derechos reproduc- ta", expresó Tatsuta, la modelo tivos, afirmo Yukako Ohashi, escritora y miembro de la Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva.

El nombre de la Ley de Protección Materna es revelador señalo Ohashi en una entrevista en video. "Se protegerà a las mujeres que va-

yan a ser madres", dijo. "Pero las mujeres que no seran madres no seran respetadas. Así es la sociedad japonesa".

Inclusoen Estados Unidos, donde cualquier mujer de 21 años o más puede solicitar legalmente la esterilización, algunos ginecólogos y obstetras aconsejan a sus pacientes no realizarse estos procedimientos, especialmente cuando las mujeres aun no han tenido hijos.

Del mismo modo, la profesión médica en Japón "sigue teniendo una mentalidad muy patriarcal, dijo Lisa C. Ikemoto, profesora de derecho de la Universidad de Califorma en Davis. Los medicos "fungen como un cartel para mantener ctertas normas sociales"

Las propias muleres dudan a menudo strebelarse contratas expectativas de la sociedad, debido a la fuerte presión que existe para que se ajusten a la norma.

"Mucha gente cree que inteny demandante, poco antes de la audiencia de la semana pasada. Sin embargo, cuando se trata de luchar por el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo, agregó, "quiero que todo el mundo esté molesto" .



PASAJERA FRECUENTE

#### La seducción de votantes de Kamala

JUANA LIBEDINSKY

NUFVA YORK.-Cuando Kamala Harris anuncio su candidatura a la presidencia, inmediatamente recaudo donaciones record: 81 millones de dolares en un dia. Pero segun The Guardian, su respaldo mas poderoso puede haber provenido de un solo tweet mesperado. Se trató del de la cantante pop britanica Charli xex, quien decretó en los medios sociales que "kamala is brat" ("kamala es brat").

No hay una traduccion exacta para la pulabra, pero se suele usar despectivamente para un "mocoso" (segun el diccionario) superficial, maleducado y prepotente. El tipo de chico o chica que se ruega que los propios hijos no traigan a casa -y, ni que hablar, un punto central de la educación es que jamás se conviertan en eso-. Pero, aparentemente, eso es lo que hoy se busca en un presidente para la principal potencia mundial.

Después de que Charli xex describiero a Harris como "brat" -que además es el titulo de su nuevo album, que está tercero en el ranking de la revista Billboard- Internet se volvio loco. El color del album es un verde fluo que, segun el matutino, representa tanto "los momentos algidos de una larga noche de fiesta como el inminente colapso de una resaca". La campaña de Harris lo adopto como propio, así como la upografia de adolescente rebeide de las gráficas, y su equipo de publicidad se sumo con delette a los memes humoristicos al respecto.

Para algunos fue una movida genial. Consideran que los jóvenes que estaban apáticos con un candidato mayor como Biden pueden ser reanimados para salır a votar a una Kamala que se muestra tan joven. The Hill, el influyente medio online de política. ya decretó que Kamala de esta manera Trecuperó su groove", algo asi como su autenticidad y confianza. Por otra parte, Harris era acusada de ocasionalmente hablar sin sentido, reir en momentos inapropiados y no parecer demasiado lista para resolver los ternas concretos a los que se la ponia a cargo, aunque exigiendo siempre respeto

y admiración por su accionar. Es decir, algo bastante cercano al cliché de la brut. Asumir estas criticas constantes que le hacen sus contrincantes y divertirse con ellas declarándose con orgalio como brat minimizaría hábilmente su impacto negativo.

Ademas, hay sutilezas en el uso del termino. Por ejemplo, Charlie xex, y luego el equipo de campaña, se ocuparon de marcar que kamala no era "a brat" (una brut) como se diria correctamente, sino que Kamala "era brat". La diferencia sirve para marcarla como miembro de un grupo, parte de un estilo de vida agresivo y a la vez despreocupado que sería propio de la codiciada generación Z que ahora sale a votar

Otros consideran que esta movida "cool" puede ser muy peligrosa. La períodista cultural Kat Rosenfield argumentó en The Free Press que el término brut nunca puede desasociarse completamente de su contexto original.

Sostuvo que "la brat" o "una brat" -es decir, usando el articulo determinado o indeterminado gramaticalmente correcto- es un arquetipo femenino clasico. "Las brats son las hermanastras de Cenicienta que carecen de la gracia social y de la gratitud que uno esperaria por los privilegios que disfrutan", ejemphticó. En los clasicos, una brates Gwendolen Harleth, en Daniel Deronda, de George Eliot, a quien le encantaria ser adorada por el publico.

En la literatura infantil. la brat por excelencia es Veruca Salt, la mña malcriada de Charlie y la fabrica de chocolate, de Roald Dahl, gritando, con las manos en las caderas, "¡Lo quiero va!".

"Para una brut, la mera idea de que debería ganar con su estuerzo aquello que desea, en lugar de que simplemente le sea entregado, es mas que una afrenta", sostuvo Rosenfield. Esto es un concepto complicado para ser asociado a una candidata, pero en ultima instancia, si la "brauficacion" kamala sirve para seducir votantes se podrá ver en las urnas. Eso si, despues de un verano de verde fluo muy intenso. •

#### PANTALLAS



# UNA VIDA ATRAVES, ADA POR LA MUSICA YEL CINE

DE FAMILIA DE ARTISTAS, LA ACTRIZ Y CANTANTE MARÍA JOSÉ **DEMARE** RECUERDA A LUIS EDUARDO AUTE

texto de Marcela Ayora

nas de entrar

que tocaba la guitarra y cantaba compartió ese ida y vuelta de en-Y si bien en esa tarde de los años 60 habia vinilos para mirar, deci- la vida. De esa impronta -subrayadirse por cual podia llevar tiempo-Pero no a ella. En el local pequeño yectoria de la mujer con apellido se paró frente a la tapa cuadrada que suena a cine-, nació el último que para otros hubiese pasado des- trabajo de ella sobre él: Aute por apercibida: una foto tipo carné en Demare (EPSA Music, 2023). blanco y negro, todo contraste, code un hombre Joven, enmarcada antes del flequillo y otra abajo donde nacia el cuello- sobre las que se leia Luis Eduardo Aute 24 canciota", dijo la chica, que ya habia visto na, que estudiaba Bellas Artes

te; ella, además de cantar, también sintetiza así: "No es un tributo na era actriz, habia debutado a los 15 un homenaje, quería que no peraños en el teatro. Con eso y todo. diera la cosa de Aute. No lo llevaría salió de la disqueria con lo que le tampoco a otra música. Dentro de habia flamado la atención. Al lie- lo que es Aute, conservar algo de gar a su casa y poner el disco, algo ese estilo llevado a mi manera de

e una camina- cambió. "Empecé a escuchar esas ta por la calle canciones que eran breves y dije: Cerrito sur- quiero componer. Creo que empecé gieron las ga a componer por eso, por el".

Asthabla la actrizy cantante Ma-Es que era una ria José Demare sobre su relación disqueria, lu- con la obra y la persona del artista gar ideal para español, a quien conoció a fines de esa chica de 16 los años 70 en España y con el que tendimiento y simetrias del arte, de da, además, por los 60 años de tra-

"Un espectaculo armadito como mo si fuese una fotocopia. La cara si fuese casi un unipersonal, más que un recital", remarça sobre el por dos bandas negras -una arriba clima que quiso darie. Además de que esto resuena a cuatro años de la muerte del musico. "Lo que van a encontrar -dice- es un espectánes breves. "Ah, este es el que pin-culo con mucho sentimiento. Y en este Café Berlin, que también está pinturas del artista por su herma- en España. Ahi también está unido Aute, de alguna manera".

Perono era cualquier adolescen- El disco tiene Il temas. Ella lo



**CREATIVIDAD INNATA** 

Aute por Demare se presentará el jueves 8 de agosto, a las 20 45, en Cafe Berlín, Av. San Martin 66S6, Villa Devoto. Abajo, con su padre, el cineasta. Lucas Demare io ...



cantarlo. Lamento no haberlo hecho cuando él vivia"

El presente de la artista tiene este ultimo disco y el show próximo. Por detras, las seis decadas de su trayectoria. Es que Maria José Demare (Buenos Atres, 1949) es hija del director de cine Lucas Demare y de la actriz Norma Castillo, Debutó en teatro a los 15 años con la obra Nuestra Natacha, de Alejandro Casona. Llego al papel porque estudiaba con Marcelo Lavalle y buscaban chicas para otro roles de esa misma obra. "La protagonista era una modelo, pero se enfermó y después entré yo", recuerda Demare.

Sobre el dia de su debut como actriz, en el estreno de la obra de teatro, dice: "Mi papá invitó a todos sus amigos actores y vino Tita Merello. Me vio y me dijo: "Yo quiero ser tu madrina'. Me regaló un libro de Pierre Fresnay, Yo soy un comediante, y me dijo que queria que fuese su bija en Acacia Montero, un unitario de Alberto Migré además de ser la puerta de entrada lo capitalizó. en TV Debuté haciendo de su hija. de muy chica. Todo fue vertiginoso", Sobre Tita, con quien su papa trabajó en diferentes películas, tuvo un vinculo muy cercano. La definió como una gran actriz con la que era sencillo trabajar.

"Con los grandes actores es fácil trabajar. Tuve la suerte de hacerlo con grandes, en television mucho y en cine. Cuando un actor no esbueno, vos no sabés como entrar Pero si es bueno, es como el musico cuando te acompaña bien, te pone el acorde justo para que vos cantes" Entre lo más destacado de Demare como actriz de cine-pasó por mas de 20 películas—, figuran: La guerra del cerdo, Los gauchos judios, Contar hasta diez, Rosarigasinos (ternada al-Condor de plata y recibió el premio Sobre esto dice: "Yo encerrada no Luis Sandrini).

En TV, estuvo en producciones como Alta Comedia, Situación limite, Hombres de ley, Nueve lunas, entre otros. En teatro hizo obrasicónicas; una en particular, que después se representaria muchas veces, con diferentes elencos: Hair Tambien pasó por El diluvio que vieney La dama de las rosas, Como cantante y compositora canto lango, balada, rock. Un paseo por sus albumes en Spotify, por ejemplo, a su universo musical, permite ver las tapas de los discos en los diferentes años. Y descubrirla.

El primero de la lista en reversa es El tren de las ocho (1969), ahi, una jovencisima cantante con lacio de época y una gorra en la cabeza, en

blanco y negro; otro, Viva Maria (1983), así: ella de espaldas mira como a un cielo, y el pelo rebajado en capas y capas, muy ochentoso. En el carrusel de tapas se ve a una Maria José Demare con los diferentes looks segun las épocas, los generos que transito.

Antes de ésta ultima obra sobre Aute, ganó el Premio Gardel 2023 en la categoria "Artista melòdico romantico", por su álbum Emociones, que nació en pandemia queria estar y compuse dos discos De amores y Emociones. Gané el Gardel". Y su estrategia de movimiento y creación, sucedio asi Primero fui y alquilé las bicícletas gratis de la ciudad, como ví que me iba bien, me compré una. Y mi vida cambió, fue una libertad total lba a Flores a grabar mi disco con la bolsa, si me paraba la policia yo decia que iba al supermercado en bicicleta", resalta al recordar el contexto de aquellos dias y cómo

El habito de la bicicleta lo mantiene a diario: va todos los dias por la bicisenda desde San Telmo, donde vive, hasta Vicente López. Tres horas de un tiempo para sí, "Me muero si no puedo andar porque llueve. Ahi voy escuchando musi-

ca con mus auriculares, ensayando. En general, siempre que compongo voy por la calle, al cammar o en bicicleta me vienen las letras, después liego a mi casa y las anoto".

de Maria Jose Demare tal vez sea necesario repasar su contexto. Volver por un rato a la casa de su infancia donde hubo arte acá y allá. En el piano que fuera de la madre, con el que, junto a su hermana, practicaban sus clases de musica, y donde ella, a la par, estudiaba también guitarra. "A mamá le gustaba la musica clasica -resaltay nos despertaba con la radio conesa musica. Yo sentia que eso que iba despertándome era líndo. No me di cuenta de que era diferente esa casa, me di cuenta después. cuando empecé a visitar las de mis amigos. Era como otro mundo"

También hubo otras formas del arte en la infancia, en ese septimo piso de Salguero y Santa Fe del que salian hacia el cine todos los fines de semana por funciones de tres peliculas en continuado. Solo ibanlas hermanas con su niñera y una canasta de comida para pasar la tarde. Teniamos un cine enfrente. el Odeón, y mi mamá nos mandabalos sábados y domingos con nuestra niñera a ver las películas. Nos mandaba con una canasta para que ella pudiera descansar de nosotras. Veiamos las tres películas. Una podia ser con James Dean, otra con Doris Day y una tercera con Audrey Hepburn, que era mi idola total. Veia eso en el cine y queria ser todos esos personajes. James Dean de Rebelde sin causa, Maria de Amorsin barreras: todos a la vez".

Y estaba ese otro cinc, el que se hacia en la casa, ahi donde el padre llevaba sus ideas para conversarias conla esposa, a trabajar guiones y macerar historias. Por esa familia pasabael cine en un modo doble faz: et que se veia en las salas y el que se generabaahi. Tenia de padre al cineasia Lucas Demare (1910-1981). Aunque el murio joven, hizo una obra amplia. Recibio el Cóndor de Plata a la dirección por La guerra gaucha, Su mejor alumno, Los isteros.

Filmócon los grandes de la época. "En mi casa -destaca la artista- todo tenia que ser silencio, porque mipapa estaba trabajando. El preparativo de una película, que llevaba un año, era en casa. El cine era sagrado, era lo que nos daba de comer Mi papa tema el escritorio y asi era mivida. Un lugar donde siempre habia algo de una películarantes, durante y despues. Tambien los viajes. Todo lo viviamos en familia"

Si bien el padre era ese padre, la madre tuvo un lugar de par. "Mi mamá participaba de todo. El nunca hacia nada sin que ella lo leyera o lo aprobara. Se complementaban. Yo sentia siempre ese lugar de la mujer con mucho respecto. Mi mamà era mas intelectual que mi papá. Mi papá era más pura emocion". Por esehogar pasaron muchos artistas y se compartia en familia. "Las grandes comidas que hacia mi mamá, donde venian todos. A mi casa llegó a comer Vittorio Gassman, por ejemplo. A nosotras nos sentaban con ellos. pero después nos teniamos que ircuando pasaban al living a tomar café y charlar".

Todoloempezódesde muy joven. "Me casé muy chica. Tuve a mi primer hijo, Sebastián, a los 17 años y a Rodrigo a los 18". Su segundo hijo vivió tres meses y murió. "Nacio muy enfermo del corazon. Fue tremendo. Al poco tiempo me separé Era mucho para alguen tan joven. Mi mando era mi mejor amigo, nos

criamos juntos, nos enamoramos, nos casamos. Viene un baldazo asi, y bueno, parte de la vida. Solamente las madres que han perdido hijos pueden saber. Pasaronaños y sin Para comprender el recorrido embargo está presente siempre". Su otro hijo, Sebastian Monaco, hace cine, "Tambien dirige, Edita muy bien. Tiene toda esa relación que tuvo muy fuerte con mi papá. Mi papa murió en 1981, pero él lo pudo disfrutar. Mucha historia Por su hijo mayor es abuela de Victoria, de 13 años, "Es nu locura", dice

#### Sucedió en Madrid

"Empecé a cantar 'Aleluya', la primera cancion que canté de Aute. Y Rosas en el mar". Y vimeron otras. "Cantaba muchas canciones de el en todos lados. SI lo analizo hoy, no sé por qué. Esas canciones eran bastante heavys para una chica de esa edad. Hablaban mucho de la muerte, siempre con esa poesia muy de él. A mi me pasó algo con esas canciones. Pero mucha gente me decia, ¿quién es Aute? No lo conoctan"

Fin 1978 viajó a España. Vivió un tiempo en Barcelona, después en Madrid. La recien llegada fue a la casa de una amiga y cantó canciones de Aute. El marido de la dueña de casa dijo las palabras claves: "Yo soy amigo". De esta coincidencia, Demare destaca: "A mí jamás se me habia ocurrido conocer a Aute. llamario o buscario. Esto es io mas loco de toda la historia". Al dia siguiente, se cruzaron teléfonos, porque el cantautor quería conocer a la argentina que hacia sus canciones.

"Nos vimos en el café Gijón. Le llamó la atención el apellido, como él hacia cine tambien, era como muy fan de mi papá. Y nos empezamos a ver, a hacer amigos. Teniamos muchas cosas en comun A él le gustaba el cine francés, la Nouvelle vague, Truffau, igual que a mi, y si bien él me llevaba seis años, era la misma generación". En esa mesa de cafe ella empezo a conocer mas del hombre que habia descubierto, primero, a través de sus pinturas.

"Me encuentro con un fipo como Aute, un intelectual, que habiaba cinco idiomas. Nos comunicábamos mucho en francés. Nos habiamos hecho amigos. Cuando me escuchó cantar, me quiso productr. Hicimos unos demos. Pago todo él. Yo no lo podiacreer Me produjoeso. Después me fut a vivir a Parts". A fines de los años 70. Aute no era tan conocido. "Elexplotó en los 80, cuando empezó a ventracá. Grabó canciones mias y yo de él. Quedó eso y quedo una relacion. Yo le mandaba cartas desde Paris, él también. Siempre ese proyecto de grabarlo, pero después me meti en el tango, en otras cosas. La vida me pasó por otro lado"

El vinculo entre ellos siguió con los años. Luego, el tiempo le hizo lugar a los pendientes. Es por eso que Maria José Demare dice: "Me empezaron a dar ganas de grabar aquellas canciones que yo habia cantado tanto y que me gustaban. Entre tanto disco de canciones mias, fue como un deseo. No sabia si le iba a gustar a alguien. Quise hacerlo". La tapa de Aute por Demare está armada a partír de la grafia del cantautor; un recorte de las cartas que el le escribió a ella. La letra, tan singular como una foto, una voz. Sobre el show en si, la cantante dice que trata de las cosas "que nos pasan a todos" De lo universal, "Nos pasa a todos lo mismo: engaños, desengaños, pasiones, todo junto. Y vayan al Café Berbn, es un café lindo, por algo todo el mundo quiere cantarahi". •

#### HISTORIAS



un golpe seco; el sonne mostrando los dien-

pocos minutos comenzó el remate eran del Jockey Club. A mí me llay ya se vendió un ejemplar en cien mil dolares. El potrillo se retira del salon hacía las caballerizas e ingresa una potranca descomunal, con la crin reluciente recien peinada y esas patas que parecen dagas; la dinamica vuelve a empezar

Antonio Bullrich desempeña muchos roles en esta escena. El más evidente le viene como herencia familiar es martillero en los remates de los pura sangre. Además, en su haras -El Mallin- es criador. Tambien es quien organiza estos encuentros en los que se mueven miles de dólares en caballos de élite, un mercado en el que Argentina ocupa un buen puestomundial, detrás de Estados Unidos, Australia y Japón Pero, aparte de profesionally empresamo, Tony-como le dicen-es dirigente desde hace casi treinta años en el Hipódromo de Palermo. Actualmente preside la Comision de Carreras.

Unos dias despues del remate en el Haras La Pasión, aquí estamos ahora: en el palco 17 del hipódromo. Es un mediodia de carreras en Palermo. Almorzamos y conversamos mientras observamos la pistapor el ventanal y a través de las dos pantalias que hay en esta especie de habitación con vista panorámica al juego. El estará acá, en nuestro diálogo, y un poco en su celular que no deja de sonar, en los resultados de las competencias -que comentará con euforia- y en las personas que llegaran hasta la puerta para consultarie, avisarie, pedirie, entregarie, hacerle firmar A cada una, Tony le responderá con su voz ronca en tono arrabatero: agradecerá, dirá, dara. tomará, saludará y firmará... no sin antes hacer algun chiste y provocar una carcajada. Asi se mueve él. Y no se queda quieto ni un segundo.

Se nota su veta pedagógica y el Interes por difundir todo sobre este mundo que, aciara, no es el de la hipica sino concretamente el dei turf "Turf en inglés quiere decir pasto acentua exageradamente la "U"-. Cuando dicen terf me duele. Asi se habla cuando te referis a las carreras, porque los que meten la hipica se equivocar, es una palabra que viene de Chiley Perú, que hace 20 años aca no existia y que se usa para todo, para salto, para polo... Cuando habías de carreras se dice Turf ¡Con U!"

Este es su hábitat, y lo fue siempre. Durante su infancia, todos los fines de semana venía al hipódromo consu hermano para acompañar al padre Roberto Bullrich, Los chicos se quedaban jugando por ahí, como ajenos a las carreras. Pero no tanto: "Al dia signiente del gran premio, la -NACION SACABA en primera plana la noticia del caballo que ganaba. Ya sabiamos donde iban a hacer la fotodonde està el marcador que ahora ya no se usa (señala). Entonces, corriamos como locos, llegabamos antes que el fotógrafo y, como quien no quiere la cosa, nos pontamos justo ahi... jy saliamos en el diario!".

Ahora, que ya no es un naño ni se cuela para la nota, la picardia forma parte de su nutrido anecdotario que repite una y otra vez, experto en entretener a sus interlocutores. "Muchas veces me pasa que voy de visita a los haras importantes y en el living tienen, claro, los cuadros con

Invartillo cae con los grandes premios que ganaron, fuerza e impacta con las noticias, y cuando les muesen la mesa con troque estamos mi hermano y yoen las fotos es muy gracioso, entonces les cuento toda la historia", dice.

#### tes apretados. -¿Cuándo llegaste al hipódromo como lo hacen como funcionario?

los chicos cuan- - Mi no Arturo era de la comision do ganan. Hace Hipica y mi abuelo tambien. Pero maron del Hipódromo de Palermo en 1993, que era una concesion. Soy presidente de la Comisión de Carreras desde 2003, pero empecé como soldado raso. Éramos muy pocos, no sabés lo que era este lugar, daba miedo Libertador. Yo era comisario. Militaba mi recuerdo, me acordaba de lo que era el hipódromo en mi infancia. Quería que volvieran esos tiempos. Cuando vinteron los tragamonedas que hipnotizaron al publico, la licencia implica por ley que parte de lo recaudado tenta que ura las carreras, aumentaron los premios y empezo a crecer

#### -¿La concurrencia es buena?

-Los lunes se llena y los dias de los grandes premios, por supuesto. Despues no tanto. Yo vengo de la época en la que el hipódromo explotaba. Pero, ¿qué pasaba? La carrera nada mas se veia acá. Hoy hay tres mil agencias para seguir las carreras.

#### -¿Hay tendencias que se ponen de moda entre los caballos?

-Claro que si y hay todo tipo de modas. A mi me pone muy nervioso cuando vienen con pompones, te confieso. Me gusta lo clásico, lo máximo que puedo hacer es las trenzas como en Francia o el filete: ese bocado que puede ser de milmaneras. Hace 40 años en Estados Unidos empezaron con estas cosas, los primeros que sacaron los filetes verdes, amarillos.

#### -En el turf, ¿cómo se toma la probiematica del maltrato animal?

-Hubo un cambio positivo en el cuidado animal en la industria. Vemmos de una herencia de doma violenta y una cultura en la que el maltrato animal podia tener lugar, pero ya no. Cada vez hay un mayor nivel de conciencia. Nosotros vivimos para los caballos, no nos es indiferente que el animal la pase mal. Ellos disfrutan mucho de correr, pero si vos los cuidas antes y después.

#### -¿La tarea del cuidador cobró protagonismo con la toma de conciencia?

-Es fundamental el peon. Tiene que ser muy carthoso para que el caballo esté calmado, para que se mantenga lo mas relajado posíble. Puede haber un caballo más nervioso que otro, pero para mi no hay caballos malos, se los hacemalos cuando no son tratados como corresponde. Esohace la diferencia. Hay peones que hacen un trabajo muy puntilloso, y con mucho orgullo: le planchan la manta con tablitas, se desviven para que el caballo esté lindo y contento. Y eso que cada peón a veces tiene tres caballos, así que ahora salio mucho la figura del galopador free lance, o variador le dicen. El peón ya no hace esa tarea, sino que se queda en el stud, o sea la caballeriza.

#### -¿La figura del jockey cuando entra en escena?

-El jockey se suma al proceso unas tres semanas antes de correr Lo elige el entrenador en general.

#### - ¿Qué hacés exactamente en El

-Yo erfo los caballos. En el haras se conciben, nacen, se destetan, algunos los vendo y otros los guardo, también compro y los que quedan en el haras se los entrego al entrenador para empezar su preescolar. Algunos de los que vendo también me-

# QUIÉN DA MÁS EN LOS REMATES DE UN PURA SANGRE

POR HERENCIA FAMILIAR, ANTONIO BULLRICH OFRECE CABALLOS DE ÉLITE AL MEJOR POSTOR; UNA VIDA DEDICADA A LAS CARRERAS, Y LOS HARAS

texto de Carola Birgin y foto de Diego Spivacow -



los deja su comprador para domar, como un servicio.

-Y a esta dinámica se le agrega la organización de los remates...

-Si, es un circulo que todo el tiempo termina y vuelve a empezar. El haras es un trabajo infernal, te tiene que apasionar Los nacimientos -entre julio y diciembre-requieren cuidados, pueden tener problemas. Después tenés el destete y al mismo tiempo estás cuidando los caballos que van a ventr a la venta y algunos que estan domandose para ir al entrenamiento. Nunca para. Cuando terminás todo eso, ya empieza la temporada de servicios. El servicio tiene que ser natural, al padrillo le tenés que presentar la yegua y ésta tiene que estar receptora. Son románticos... En general cuando son yeguas que estan bien alimentadas, cuidadas y felices, se preñan en seguida, Por suerte, dentro de los caballos de carrera, no se permiten ni la inseminación artificial ni el trasplante de embriones ni la clonación.

-¿Porqué "porsuerte"? -Porque arrulnaria el mercado. Estas prácticas si se hacen en el polo, está bien que ellos lo permitan porque le hace bien al espectáculo y esun ámbito chico, pero en el caso de los caballos de carreras arrumaria. el mercado internacional. Hacer un trasplante de embriones o un cion adelanta un proceso de mejoramiento y en polo pueden lograr en 30 años lo que, a nosotros, en caballos de carrera, nos lleva 300. Verto a (Adolfo) Cambiaso en Palermo jugando en un clon de La Cuartetera es un disfrute total. No lo haria con un caballo de carrera. El mejor que tuve fue Harry Calcat. A Harry sl lo clonabamos valia la mitad y después la mitad de la mitad. Es un tema económico. Se destruiria el negocio de una de las Industrias que más mano deobrada. Argentina tienecasi siete

-¿Cuanto incide la carga genétiça en el valor de un caballo?

mil nacimientos por año.

-Mucho, La genetica es un calculo de probabilidades, por eso la genealogia condiciona "casi" todo, después depende

-¿De qué depende?

-Depende de que el potrillo salgacorrecto, después lindo y que cuente con todas las condiciones para ser un atleta. No es solo cuestión de mirar los papeles, si padre y madre van perfecto, después tenes que verel físico. Si los dos son livianos, te vaa salir chiquito y ese no va. No necesariamenteel match que es perfecto genéticamente es garantia.

-¿Es ciencia o es oficio?

-Es un mix. Claroque hay muchode ciencia, perotambién de experiencia y es una experiencia a largo piazo, se tardan años en conocer su poder genetico, tener claro dónde está, saberque funciona. Buscando mucho vas encontrando joyas. Y todo esto conforma el valor de un animal-

-¿Compraste alguna vez un caballo desmedidamente caro?

-Me metí en tantos lios... Con el que realmente me obsesioné y terminé pagando más de lo que se debia para traer a la Argentina fue Sovereing. el campeón tres años de irlanda, era el ganador del Derby y el hijo de Galdeo, el mejor padritio del mundo. Yo lo queria. Tener a los hijos de Sovereing y ver como imprime. Así que los voy a esperar y van a correr como el viento.

-¿Cuánto lo pagaste?

-No lo voy a decir jamás. Una cifra exorbitante que no debia haber pagado. Una tentación, Pero hubo gente que me ayudó y salio todo bien.

-Y de los que criaste, ¿cuál fue el mejor caballo?

-Yo siempre crio para ganar el Pellegrimy para el Arco del Triunfo. El mejor chado por nosotros es Puerto Escondido.

-¿Ganaste algun Pellegrini?

-Si, gané en 2017, Lo soñe toda la noche. Fue una tarde de gloria. Y gané el Nacional acá en Palermo. Ese premio lo gané, pero ademas fue el que hrzo que me gusten los caballos.

−¿Cómo fue eso?

 Yo tenia cuatro años, me estaba banandocuando llegó mi papa, que era un señor muy serio. Entró un enajenado que yo no había visto nunca en mivida. Noviembre de 1962: mipapă habia ganado el Nacional. Vi a una persona completamente distinta a la que conocia y yo dije "¡quiero eso! Esto es lo mio". Cuntro años tenia.

Volvemos a La Pasion, en San Andrés de Giles, a poco más de cienkilómetros de Palermo. Es un dia frio de sol en el campo. El remate es una jornada de trabajo para muchas de las personas que estan aqui. Algohabitual. Vendedores, criadores y compradores llegan al haras que es la locacion junto a sus equipos (hay vetermarios, entrenadores, cuidadores). Los caballos y veguas que hoy se ofrecerántienen un año y medio: son potrillos y potrancas que prometen. pero el azar no juega un papel muy importante va que su potencial esta escrito en el árbol genealógico: la genetica manda. En los catalogos, cada arumal se presenta con su pedigree. la pura sangre de campeones es la que cotiza. Los nombres en negrita indican que esos caballos ganaron alguno de los cuotro premios más importantes, es una tipografia homologada internacionalmente.

Los caballos son preciosos. Los que hoy se venden son muy jovenes y, si bien aun no cuentan con musculatura atletica, lucen esbeltos, imponentes. "Nosotros les damos un poquito de fitness. Son muy chicos, no podes pasarte en la exigencia, pero le das forma. Los ponés brillosos con pomada. Cuando mas lindos estan, mejor los vendes. Preparación y coiffeur son esenciales en esto", dice Bullrich quien esta mañana es juez y parte. Organizó el remate donde participan 16 caballos de su haras junto con otros que provienen de los mas importantes del país y, además. martillo en mano, es el conductor Los martilleros cuentan con un titulo, están matriculados. En el caso de Bullrich también hay pedigree: su abuelo y su tío (Arturo Bullrich llamados ambos) destacaron en la actividad y él continuó el legado.

-¿Qué te produce ser martillero?

Me apasiona. Me sigo poniendo nervioso cada vez que martilleo. Hace 40 años que hago remates y me sigo poniendo igual que al principio.

-¿Qué te pone nervioso?

-La incertidumbre, me van pasando mileosas por la cabeza. Hay un montón de recovecos y cada caballo tiene una instrucción distinta que me da cada propietario o cada criador...

¿Y si no se cumple la expecta-

-Bueno, si no se alcanza la base esperada me desilusiono. Muchol, no te voy a mentir. Pero es como un mai tiro de golf. No tenemos que tener memoria y al caballo siguiente hay que seguir igual como si hubieramos vendido en 6 millones de euros. Esto es lomás lindo que tiene el oficio. Es estar actuando todo el tiempo.

-Elshow debe seguir...

-Exactamente Y no solamente durante el remate en sí, hay que estaradaptándose permanentemente a todo lo que pasa.

~¿Como se modificaron los remates a partir de la pandema?

 La cuarentena nos cambio a todos. porque ahora tengo que estar murando un monitor además de al publico, a ver de donde llega la oferta. A la gente le encantó esto de quedarse en su casa, entonces ahora tenemos una plataforma. Hay muchostrucos para hacer durante el rematey, cuanta más gente hay en el lugar, mejor. Por eso lo de las plataformas, que te impone un delay y te hace tener que andar mirando un monitor, nos obliga a aggiornarmos en las maneras de empujar a que suban las ofertas.

-¿El martillero cuenta con recursos para alimentar esta suba?

-¡Totalmente! Hay un montón de cositas que te pueden hacer subtrun 20% un remate.

-¿Cuáles son tus estrategias?

-No te las voy a contar, me llevó 40 años conocertas... Tiene que ver con la psicologia del remate

-¿Es una psicologia que se puede transmitir a otros?

-Yoaprendimuchodemitto Arturo y él, de mi abuelo. Y también tiene que ver con los años de práctica propia, claro. Pero muchas veces veo películas viejas de los remates donde reconozco en ellos que esa es mi escuela. Hay distintos metodos, cada uno lo hace a su manera.

¿Como definirias tu manera de rematar?

 Yorematocomoun Bullrich Esees miestilo.

 Como organizador del remate, ¿donde pones el foco?

-En la selección. En abril y mayo es la efervescencia de los compradores y hacemos estos remates en los que se cuida mucho la selección. En energy febrero los vemos, inspeccionamos y seleccionamos, después viene toda la parte del local, de la promocion, de la convocatoria, del catalogo, Mientras tanto salimos a recorrer por las provincias a elegir nuevos caballos para el siguiente remate.

 ¿Qué sigue después de un remate?

-De acá los caballos que se compran van a la doma y después al hipódromo. Ahi ven si tienen exito o no. En el hipodromo culmina todo esto, es el ultimo eslabon de una cadena y espor eso que el hipodromo tiene que estar diez puntos para recibir a los caballos.

 Tuviste una etapa como polista, ¿te dio un conocimiento diferente de los caballos?

-El polo, que fueron treinta y pico de años espectaculares, me dio el contacto. Eso es lo primero, el contacto. Después estan los libros, porque el estudio tambien es muy importante. Pero antes, ir al campo. Disfrutar.

elegirlo, bancarsela pero sin sacrificio. Vivi en California en los 80, la época más esplendorosa. Éramos 50 chicos de distintas partes del mundo aprendiendo de caballos, cada uno con un entrenador, fue fascinante Y desde que estoy en el hipódromo, bueno esto es una universidad.

-¿En qué momento de la indus-

tria estamos?

-En un momento dificilisamo a mivel nacional, no somos los unicos, no es una excepción, Internacionalmente habia demasíados caballos, pero se aggiornó todo, especialmente en Oriente En Arabiaes un boom, Ahora estamos en una etapa donde todos esos países se acomodaron, pero a nosotros nos agarran la crisis y no estamos exentos porque nos tienen que comprar los caballos. Es una cadena, entonces por ahi se corta la cadena de pago, Hemos estado en momentos dificiles, iguales o peores, y hemos salido adeiante.

-¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que haces?

-Si me lo preguntás cuando estoy en el haras te voy a responder que nada me gusta en la vida mas que eso. Cuando me pongo a martillar creo que, si me lo sacan, me muero. Ahora estoy en el hipodrómo y rne fascina todo lo que aprendo, me encanta, de acá no me muevo. ¿Te respondi? •



#### **DESDE EL HARAS**

Los encuentros de remates exhiben los mejores caballos de élite; en los catálogos, cada uno se presenta con su pedigree La pura sangre de campeones es la que cotiza, mos com-



## OBSERVADOR









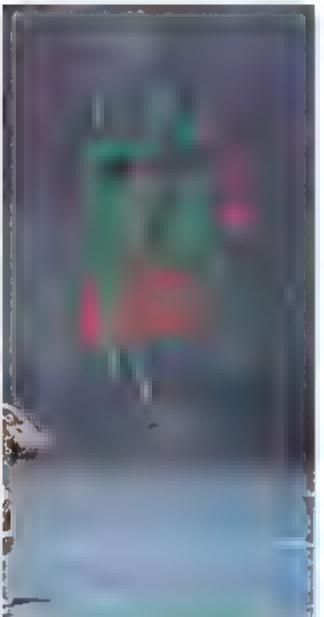



#### UN ENSAMBLE COLOMBIANO ENTRE MODA, MÁSCARAS DE ANIMALES Y DANZA

fotos Maria Eugenia Maurello

edición fotográfica Martin Lucesole

El despitegue de atuendos de colores, de variedad de formas y de expansión de texturas confluyeron en una performance que pone en escena la naturaleza humana, las relaciones afectivas y los retratos familiares

En una donación de ropa esta la genesis de este encuentro entre arte y moda. Es que a partir de la diversidad de atuendos y las mascaras de animales en papel mache que la dischadora colombiana Olga Predrahita y su hija Dantelle Lafaurie destinaron a El Colegio del Cuerpo, surgio Animal Family Mediante talleres de investigacion, experimentacion e improvisación realizados por los alumnos, el legado recibido en 2018 se transformó en una obra de danza contemporanea sublimada en la explosión de color, la variedad de formas y la expansion de texturas. Un despliegue donde el baile pone en escena -y problematiza- la naturaleza humana, las relaciones afectivas y los retratos familiares. El mismo que, a su vez. trene remisiones a hamily Farm de George Orwell, y sus personajes interactuan al son de la reinterpretacion de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi a cargo de Max Richter y con el fondo de las tlustraciones de Leopoldo Javier Combartza Antes presentado en Corea, Francia, México y Estudos Unidos, esta vez fue en la ultima edicion de Bogota Fashton Week en el Teutro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Tumbien ensamblo la danza y los atavios blancos creados por Piedrahita. Este espectáculo es el resultado de la labor de El Colegio del Cuerpo, fundado por el colombiano Alvaro Restrepo y la francesa Marie France Delieuvin, Espacio creativo con sede en Cartagena de Indias, donde continúa con su labor en educar para la paz, a través de la inclusión e innovación social.

## CONVERSACIONES

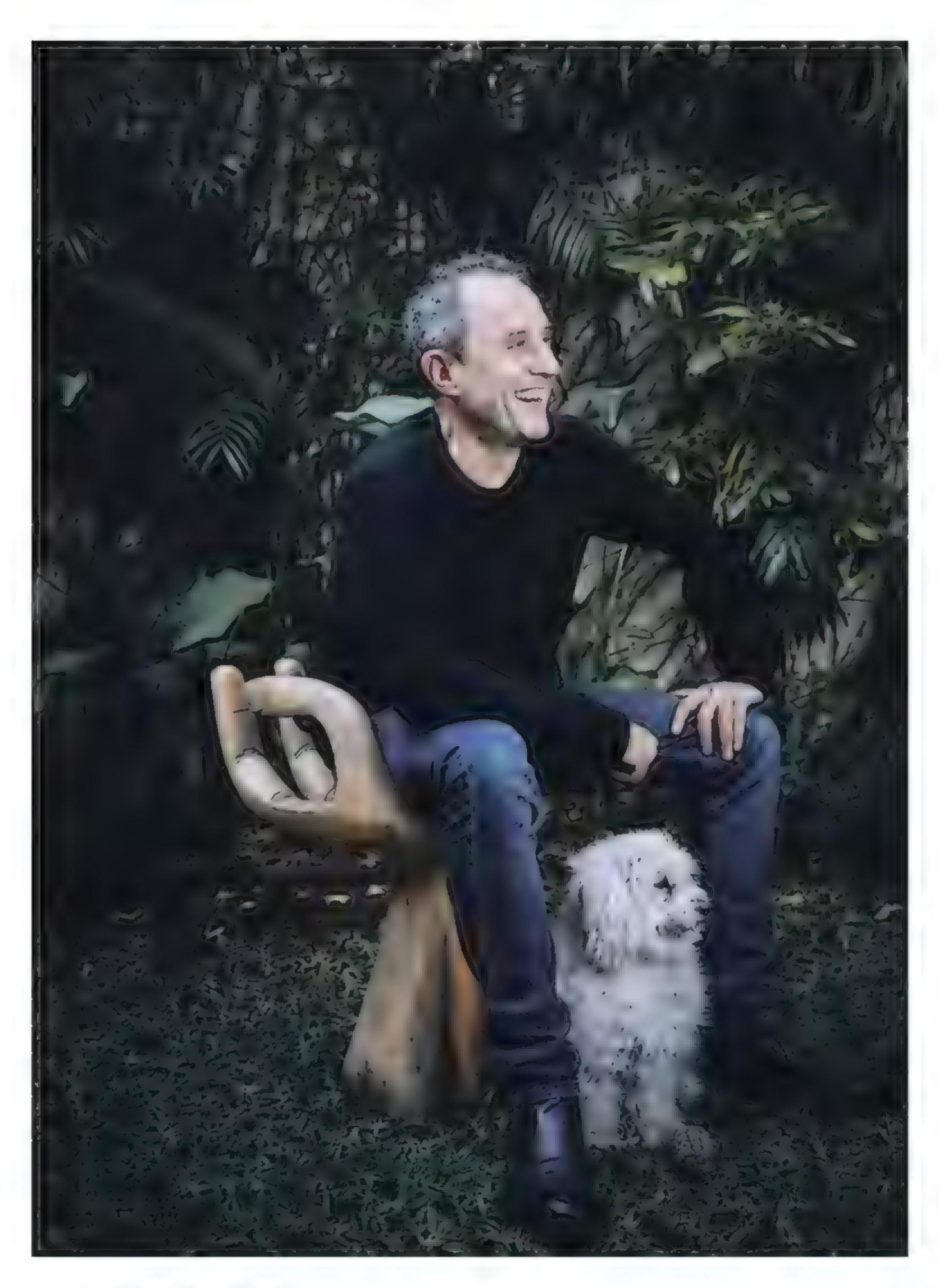

# "FNTENDER A MILEI FUE UN TRABAJO 24-7 PARA MI"

LA "OBSESIÓN" POR EL PRESIDENTE LLEVÓ AL PERIODISTA ERNESTO TENEMBAUM A ESCRIBIR MILEI. UNA HISTORIA DEL PRESENTE Y DICE: "PARA CONTARLO, TRATÉ DE QUITARME LOS PREJUICIOS DE ENCIMA Y DE ENTENDER SU TRIUNFO"

texto de Hugo Alconada Mon y fotos de Martín Lucesole —

Milei es un hombre solo, golpeado, que queria liegar a ser alguen".

"Milei es un personaje digno de una novela, pero que paso de verdad"

"Milei es un hombre que quiere reconocimiento",

"Milei es un agitador político de niveles estramboticamente eficientes".

"Milei es un hombre capaz de aprender".

"Milei es un hombre que puede ser cualquier cosa que consolide su proyecto de poder".

"Milei puede terminar siendo chavista".

"Milei es un lider que surgió ante el desprestigio de la politica"

"Milei, como Cristina, toma decisiones fuertes". Milei, Milei, Milei.

e lo dice su familia y se lo dicen en las redes sociales, que está "obsesionado" con Javier Milei, pero Ernesto Tenembaum no cede un milimetro. Quiere entender, aunque admita que le cuesta entender. Porque en realidad, a través del actual Presidente, quiere comprender masy mejor a la Argentina de nuestros dias, a un sector masible de la sociedad que durante mucho tiempo -demastado tiempo- perduró por debato de los radares.

Esa "obsesion" de Tenembaum se plasmó en Milel. Una historia del presente (Editorial Planeta, 2024), un libro que lanza por estos dias y que comenzo a tomar forma la noche misma de las PASO, en un esfuerzo por comprender quien es ese hombre de cabellera estrafalaria, cuáles son sus bases de sustentación personal, social, ideológica y electoral, y por qué el electorado decidió tolerarle comentarios y acciones que a otros no.

"Desde esa noche no he dejado de pensar en Milei", dice Tenembaum, "El impacto politico y existencial del triunfo de Milei fue tan fuerte sobre mi, que decidi recurrir a lo que hacemos los periodistas cuando algo nos conmueve mucho, que no es ir al psicólogo, sino contárse lo a los demás", añade, en la primera de muchas ocasiones en que las risas aligerarán la entrevista, que fluirá entre alusiones a Friedrich von Hayek y Elon Musk, Sol Pérez y Donald Trump. "Y para contarlo-añade-, traté de quitarme los prejuicios de encima y traté de entenderlo. Me parece, entonces, que el

libro refleja un intento por entender algo que me resultaba, y en algun sentido todavia me resulta, incomprensible: el triunfo de Milel".

#### -Habias firmado contrato para escribir otro libro, pero...

-Si, fue mas o menos para el momento en que Milei gano las PASO e inmediatamente cambié de idea porque el otro tema dejó de interesarme por completo. A partir de ahi, entender a Milei fue un trabajo 24-7 para mi, al punto de que se convirtió en un tema de cargada familiar. Le que estas pensando? Para de pensar en Milei". [risas] Pero fue asi: a partir de su triunfo en las PASO empecea mirarlo con muchisimo detalle.

#### -¿Por que un libro cuando también tenes la oportunidad de abordario desde la radio cada mañana y en tus columnas dominicales de Infobae?

-Vos que escribiste muchos libros sabés que un libro... Uno puede escribir un libro cuando un tema te absorbe, cuando es inevitable. Te trae tantos problemas y tan pocos beneficios que solo lo escribis si el tema no te suelta. Los libros que he escrito fueron una voragine, de sentirme mal el dia que no me sentaba a escribir. ¿Qué les pasó? [Sudamericana, 2011], por ejemplo, abordó el debate que provocó el kirchnerismo dentro del progresismo, que la mayoria del progresismo habia comprado, pero que yo sostenia que no me gustaba, y aquel libro fue una cronologia muy opinada del experimento kirchnerista.

#### -Tu abordaje en este libro, sin embargo, es muy distinto.

-Si, en este opino lo menos posible. Me aboqué a mostrar lo que hay Meacuerdo de estar escribiendo a las 2 de la mañana, por ejemplo, y encontrando un material interminable y riquisimo. Porque a diferencia de otros libros periodisticos, en los que buscas fuentes que te cuenten cosas secretas del personaje, en el caso de Milei hay cientos y cientos de videos. suyos, en los que cuenta todo. Debo haber dedicado más de 500 horas a ver videos de Milei junto a los dos jóvenes periodistas que me ayudaron. Porque no alcanzaba con leer la desgrabación de esos videos, debiamos ver las caras. el contexto.

-¿Y con qué te encontraste?

-Con un hombre solo, golpeado, con un tipo que queria llegar a ser alguien.

-Resulta notable, en ese sentido, recordar las palabras de Milei cuando viajó a Madrid por el acto de

Vox. Le agradeció a Santiago Abascal por abrazarlo cuando "todos [le] daban la espaida"...

-[Asiente] Los libros te permiten ver toda la historia, con obsesión y con rigurosidad, detectar los patrones. Eso que le dijo a Abascal lo dijo en otras cuatro o cínco ocasiones al aludir a su hermana, a su perro Conan, a Nicolas Posse, conexpresiones como "cuando yo estaba golpeado", "cuando hacian cola para patearme en el piso"... Bueno, a mi tambien, en un momento me dijo: "A vos no te voy a pegar nunca, porque fuiste el unico progre que no me trató como un payaso. Vos siempre me preguntaste con curiosidad". Eso no lo ha cumplido rígurosamente, ya me está pegando [sonrie], pero lo ha cumplido bastante. Le pega a todos mis compañeros, a mis amigos... bueno, a voste ha pegado, a Maria [O'Donnell] le ha pegado, a Longobardi... Incluso se ha ensañado con López Murphy, que le daba mucha bola cuando no era conocido. Tal vez Milei le dolió que López Murphy compitiera. politicamente con él y no se lo perdono.

#### -¿Cuánto influyó o afectó tu perspectiva ideológica al escribir sobre Mīlei?

-Mirá, uno de los grandes desafios de este libro fue escribir sobre un proceso muyvertiginoso. Estamos hablando de un tipo raro que hace siete años llegó a un canal de televisión, midió bien hablando de economia y de matemática, no se fue mas de la televisión, y que hoy es una referencia política internacional. Es una gran historia, con un personaje digno de una novela, pero que pasó de verdad. Y para que fluyera, tenía que lograr que el libro tuviera electricidad, que se dejara leer, que cada capitulo te diera ganas de seguir, que tuviera profundidad y con. por lo menos, un esfuerzo de neutralidad muy grande por mi parte. Que fuera un libro de un periodista que lo cuenta de tal manera que si Milei te horroriza, salgas horrorizado, pero con un panorama más amplio. Y sta vos Milei te gusta o lo tolerás, digas "che, que bueno lo que dijo el Presidente", pero también termines con una mirada más rica.

#### -Es evidente que procuraste, incluso, evitar la adjetivacion.

-[Asiente] Saqué todo lo que percibi como un sesgo mio. [Calla unos segundos] A veces me da miedo de que el libro sea demasiado condescendiente con Milei.

-No me dejó esa sensación. Tampoco la de alguien lanzando diatribas contra Milei, pero la simple acumulacion de sus dichos y acciones pinta un retrato incómodo.

Continúa en la página 16

#### CONVERSACIONES

Viene de de la página 15

-Pero te respondo con lo que me dijo mi hijo mayor [por Juan], que fue uno de los colaboradores para este libro fjuntoa Maria Luisa Romanazzi]: "No te quedes solo con los videos de Milet en Tik l'ok, mirá los comentarios abajo". Encontraras, por ejemplo, que cuando fue muy violento con algunas mujeres, como Sol Pérez y Teresita Frias, a mi me pareció horroroso, pero los libertarios lo subieron a sus redes y hay miles y miles de comentarios a favor de él. Entonces, para vos puedo haber pintado un retrato incómodo de Milei en este libro, pero miles de personas dirán: "Qué bueno, el Javo", "Mirá cómo dice las verdades el Javo", "Mirá como el Javo" enfrenta a los varones igual que a las mujeres"

-¿Qué expresa Milei, entonces?

-Milei expresa valores que yo creia que no existian en la sociedad argentina y ese quizá sea el principal motivo de miperplejidad. Yoestaba orgulloso de que la democracia era un valor indiscutible en la sociedad argentina, que Alfonsin era un valor indiscutible, que el Papa podra ser discutido, pero nunca agredido, o que respetabamos a las minorias sexuales. pero claramente habia una Argentina que no veiamos, que estaba por debajo de nuestros radares. Pero al ver todos esos videos de Milei, y en particular cuando lei los comentarios a esos videos, me recriminé a mí mismo como podia ser que no hubiera visto todo esto antes.

En las primeras páginas del libro, le anticipas al lector que buscarás dejar a un lado tu "aversión" a lo que Milel encarna. Es un término fuerte,

-Es que todo lo que pasó con Milei en términos de escala de valores me generó mucho rechazo. Cuando veo que un grupo de personas hace referencia a minorias sexuales con desprecio, por ejempio, a mi me resulta muy injusto, muy agresivo. pero a Milei le funciona. Lo ves en como crece su rating, en la cantidad de visualizaciones que registra en las redessociales. Y hay un episodio que para mi es clave en esta historia: el acto en el Auditorio Belgrano. Estamos habíando de marzo de 2019, cuando ya podiamos pensar que Macri estaba de salida de la Casa Rosada, que la perspectiva de que Cristina volviera al poderera muyalta, y con la genteangustiada por la inestabilidad económica y financiera. En ese contexto se hizo el acto. nutrado por jóvenes que estaban en contra del ferninismo, de las minorias sexuales, que reivindicaban a los militares presos por causa de lesa humanidad, y habiaron Milel, Agustin Laje y Nicolas Maquez. El auditorio tema capacidad para unas 3000 personas, cobraron entrada y 1500 chicos mas quedaron afuera. ¡Ni Milei. Laje y Marquez lo podian creer! Lanzaban comentarios contra Maradona y recibian una ovación, contra Florencia de la V y otra ovación, Miler insultó a los "zurdos" y otra ovacion. En ese contexto, Laje hablo de dar la "batalla cultural" y Marquez dijo algo muy interesante: parece que estamos perdiendo pero estan pasando algunas cosas que pueden marcar que estamos ganando, el ínicio de nuestro triunfo, Fue un analísis político brillante

-¿Porque?

Porque schaló que habian perdido la votación contra el aborto en el Congreso, sí, pero se habian movilizado millones. de jóvenes, como no habia ocurrido antes, como tambien destacó toda la gente que acompaño el desfile militar que habia organizado Macri, creo que en 2017, y a eso le sumó cómo lo seguian a Milei en las redes. Alli habia algo que Marquez si percibió. Milei se fue recostando en sectores antigay, antifeminista, pro-militar, y esos valores son los que hoy están en el poder y con un montón de gente que lo apoya o que lo tolera como un elemento con el que se puede convivir mientras reforma la economia o destruye al peronismo o lo que fuere

 A lo largo del libro describis a Milei como "un articulador de la raba de todos" o como "un hombre con verdades absolutas", pero también como "un pragmático". ¿Quién es ese hombre de pelo enrevesado?

Hayun intelectual liberal que se llama José Benegas, pariente lejano de los Benegas Lynch, que es muy critico de Milei. pero que respondió a la pregunta ¿cual Mileres el verdadero? Su respuesta fue: todos. Milei es un hombre golpeado, es un hombre doktdo, es un hombre que quiere reconocimiento, es un agitador politico de níveles estramboticamente eficientes. es un hombre capaz de aprender y que puede ser cualquier. cosa que consolide su proyecto de poder. Milei apela al liberalismo y al antiliberalismo, y a la regulación estatal y a la desregulación estatal, por ejemplo, pero siempre mantiene un eje: el culto a su personalidad. Se percibe como alguien de dimensiones gigantescas que está rodeado de pigmeos. Fijate qué términos aplica contra quienes lo critican en el ambito de la economia: hiputenses, pigmeos, cucarachas. Y Santiago Caputo difunde memes en momentos claves en los que Milei aparece como un león gigantesco rodeado de pigmeos, incluso aquellos que lo siguen.

-¿Qué Milei primara?

 Dependerá de su interacción con la sociedad. Cuando dice que no es "libertarado", sino "libertario", está diciendo que es pragmático. De hecho, si seguis la retorica de Milei te podes enloquecer. Puede habiar de un sistema de banca Simons. de la dolarización al esplo Emilio Ocampo, de la apertura del cepo, de la libre competencia de monedas y de otras variantes que pueden ser contradictorias entre si. Tambien podes ver que a Patricia Bullrich la acusó de poner bombas en jardines de infantes, pero luego la designó munistra de Seguridad. Acordate que cuando sella el acuerdo con Patricia fueron a A

dos voces, se abrazaron y cuando le plantearon si no se trataba. de una contradiccion suya, preguntó si estaban hablando de construcción de poder o de qué. Y en la misma linea, a mi meda la impresión de que si la inflación vuelve, por el motivo que fuere, eso puede generar un corrocircuito en su cabeza y Milei puede terminar siendo chavista.

-Suena un poco demastado...

-Pero hay algunas señales en esa dirección. Fijate el conflicto que protagonizó con el Banco Macro, señalando por su nombre a uno de sus dueños, para inmediatamente despues impulsar una campaña por las redes para que la gente se fuera a otros bancos. Esoes, claramente, una intervencion directa en la sociedad desde el Estado, como también lo es su decision. de excluir del impuesto a las Ganancias à los trabajadores del sector petroleo, que son los que mas ganan. Esa es una decisión brutalmente dirigista, decidiendo desde el Estado quien gana y quien pierde en la sociedad, cuando antes Milei decia que hacer algo asi terminaba en el comunismo. En el libro, de hecho, cito a Hayek, quien decia que cualquier intervención reguladora genera problemas que reclaman otras intervenciones y otras y otras hasta que eso termina en un Estado totalitario. ¿Qué dina el Milei que salia hace unos años por televisión sobre el Milei de ahora? Diria que el Milei actual corre el riesgo de llevar a la Argentina al comunismo. a Venezuela, pero el Milei de ahora le dina al Milei de antes "no la ves, hay restricciones, vos note das cuenta, pero al finalte voy a llevar a ese lugar", aunque desde el liberalismo más puro le esten diciendo todo lo contrario.

-¿Percibis algo en la forma tan brutal y definitiva en que Milei destrata a quienes formaron su circulo más cercano en algun momento? Las rupturas con el economista Diego Giacomini o su primer jefe de Gabinete. Nicolas Posse, son apenas dos ejemplos entre muchos

Hay algo para mirar ahi. Tambien en su trato con las mujeres y en sus alusiones al sexo. Todo el tiempo lanza comentarios sexuales en lugares o momentos mapropiados. Y sus agresiones verbales a mujeres son muy reiteradas y confijaciones que no se entiende a que responden. Con Maria O Donnell, por ejemplo, o con Luisa Corradini y Silva Mercado, sin olvidar lo de Teresita Frias o Sol Perez. Hay montones de episodios, con una agresividad notable o con comentarios homofobicos, tambien, propios del terreno psicologico. Y por otro lado, también está como responde a las criticas de un sector de los economistas y militantes políticos sobre los cuales Milei tenia la expectativa de obtener como Presidente. el reconocimiento que hasta entonces no habia cosechado. Entonces, ahora que es Presidente lo pide cada vez más y cuando aparece ciertas dudas sobre su gestión económica su reaccion es mas brusca.

- Una vez mas, su pasado explica su presente.

-Todo el proceso que lo llevó a ser Presidente fue demasiado vertiginoso, tras muchos años en los que seguramente percibio que los demas economistas eran mas prestigiosos, mas consultados y más ricos que el, que en Aeropuertos Argentina 2000 tenia un rol de asesoramiento bastante marginal y que como profesional no habia terudo grandes logros. Mucha gente lo reconocia como un tipo brillante, si, pero con trabajos esporádicos como economista que generalmente ter minaron mal. En ese contexto, desde que llegó a Presidente Milei busca ese reconocimiento y las objeciones lo vuelven a poner en un nivel muy agresivo.

En el libro trazás un juego de espejos entre Milei y Elon Musk.

-Musk tambien fue golpeado y humillado por el padre, y fue muy gotpeado en los recreos de la escuela primaria a la que tba. En ese contexto, el autor de su biografía, Walter Isaacson, sostiene que comprar Twitter fue para Musk como comprar el patro del recreo virtual donde todos se agreden, pero donde ahora él es el dueño y donde sabe agredir como nadie por su propio recorndo vital y porque tiene el poder

-Resulta notable que la sociedad argentina le tolera a Milei comentarios y acciones que a cualquier otro político o persona de alto perfil publico le costarian su carrera.

-Dejame decirte que yo creo que Milei es un lider, que quiza no tiene las características que a muchos le agradan, pero pasar las pruebas que el paso durante estos siete años requiere de un lider, que tomo decisiones, que comenzó como un hombre solo, acompañado apenas por su hermana y el perro, pero que fue sumando dirigentes y apoyo, que se acercó a los youtubers y después se alejó, que denosto a la casta y despues fue poniendo a gente de la casta, que criticó durisimo a Macri y después tomó la decision de acordar con Macri, que se la jugó con una mega devaluación, sin control de precios, y que logró generarle expectativas de esperanza a un montón de gente, pese a lo que estan viviendo en la realidad. Eso es liderazgo, es carisma y es capacidad de conducción. Después podemos ver mil errores y hay mil cosas que decir, pero su liderazgo existe y ganó la calle. El caos callejero no está mas, acaso resuria mas adelante pero hoy no está. Otra cosa es cuán bueno resulta este liderazgo para la Argentina, qué va lores transmite ese liderazgo o como termina todo esto.

-¿Las redes sociales son causa o efecto del fenomeno Millei?

-Son una expresión muy nea y muy interesante de la libertad humana, con la aclaración de que "rica" e "interesante" no

son adjetivos necesanamente positivos. En las redes ves la humanidad, ves mecanismos espectaculares de comunicación transformados en un chiquero, como Twitter, que nos deja a los periodistas en un lugar acotado. De hecho, en los medios de comunicación tradicionales suele entrar lo politicamente correcto, mientras que en las redes entra todo, para horror o para alegna, y amplificó la comunicación. Fijate Agustin Laje, a quien los periodistas no entrevistabamos, por ejemplo. Eso a él no le importo, porque tenta un microfono y una camarita para difundir sus ideas por YouTube O Emmanuel Danann, un personaje muy interesante que hacia sketchs antiferministas, y que llegó a millones en las redes. Maier expresó ese fenómeno.

En un circuito paralelo o desconocido o no habitado por los políticos tradicionales...

 Fijate qué dicen las canciones que la derecha radical en las redes. Son canciones con un contenido muy parecido al que historicamente profesaba la izquierda. Ideas como que el pueblo tiene que tener el poder, que hay que correr a los dueños del poder, que hay que correr a los políticos, a los medios de comunicación tradicionales, al establishment. La rebeldia se volvio de derecha, como dice Pablo Stefanoni. Y las redes sociales generaron movimientos tan impresionantes como la Primavera Árabe, el surgimiento de Trump, de Podemos, el surgimiento de chicos que marchan contra el aborto.

-Cito textual una frase tuya de la página 251: "La política argentina ya exhibia clara señales de un cambio vertiginoso hacia posiciones extremas que habian si-



#### do marginales hasta poco tiempo atras". Mirando para adelante, ¿qué avizorás?

Dejame decirte primero que mesorprendió cómo se movió un sector del PRO que hasta hace poco se presentaba o quena mostrarse como el equivalente argentino del Partido Popular español, con tolerancia, en democracia y con respeto a la libertad individual, pero mutó a algo más duro. Fijate, por ejemplo, en Joaquin de la Torre, un personaje al que conozco hace muchos años y al que respeto personalmente, que fue formado por la Iglesta, que se hizo peronista porque el alfonsinismo le parecia muy de izquierda, que logro ser intendente de San Miguel o sea en tercer cordon del Conurbano, que en su intinudad adscribe al catolicismo más conservador, que se vincuió a los Bolsonaro y que celebró el triunfo de Giorgia Meloni en Italia. Vemos a un hombre importante del PRO girando hacia una posición mucho más dura. Y no es el unico. Fijate, también, que cuando ocurrió el intento de golpe contra Lula en Brasil, solo dos políticos argentinos de primer nivel no repudiaron la intentona: Milei y Patricia Bullrich. Y lo mismo ocurrio tras el fallido atentado contra Cristina. Milei es un lider que surgió ante el desprestigio de la política.

-No respondiste mi pregunta.

-¿Cual era?[risas]

¿Que avizorás?

-Te la respondo con una aclaración previa: yo me equivoco mucho. O como decía mi abuela, si hay algo dificil de pronosticar es el futuro [risas]. Resolver problemas económicos en la Argentina es muy dificíl y creo que Milei tuvo la virtud de evitar la espiralización, que no era del 17.000 por ciento, cifra que es una exageración tipicamente suya, pero logró evitarla y eso le da una chance. Dicho eso, veo un proceso econômico muy intrincado, con una polarización creciente, aunque dejame decirte tambien que en los países donde goberno la ultraderecha o la derecha radical o la derecha extrema o la nueva derecha, como cada cual prefiera, en general no se produjeron detenciones políticas, n.l cierres masivos de medios de comunicación, ni se impidio la votación popular, como si paso en Venezuela. Por supuesto que me gustaria tener una mirada optimista, y creer que en democracia a un lider lo reemplaza otro que lo mejora, pero le tengo mucha desconfianza a la clase politica argentina. Creo que la magnitud del problema que enfrentamos es enorme si la comparas con la capacidad que vemos en los políticos argentinos.

−¿Como es eso?

-Meda miedo que no haya ningun politico que esté a la altura y resuelva nuestros problemas. Ese es mi miedo, en momentos en que tenemos una sociedad golpeada. Si Milei fracasa serà una decepción terrible para mucha gente. Y entonces, ¿qué vendra después? ¿Y con que nivel de locura?

¿Hay que estar un poco loco para ser Presidente de

-Mira, yo no comparto la idea de que la locura resuelve los problemas de un país. Si creo que hay algo que si hay que tener, que es decisión, y eso explica mucho por que fracaso el Frente de Todos. Milei, como Cristina, toma decisiones fuertes. Y en general tomar decisiones genera broncas, ganadores y perdedores, pero la idea de un lider que no toma decisiones es peor, como aprendimos con Alberto Fernandez y Fernando de la Rua. Siempre es mejor que el lider no esté loco y que utilice los recursos del buen gobierno, sin tampoco caer en la megalomania. Como habíamos antes, en un capitulo comparo a Milei con Elon Musk, que cuenta que es bipolar y que fue golpeado, pero logro llegar a donde ahora está, aunque convengamos que Elon Musices una excepción, por lo general las personas que tienen desequilibrios, terminan peor que Elon Musk.

-¿Hay alguna pregunta que no te hice y quieras abordar? [Piensa por unos segundos; Abordé el fenómeno Muleicomo me acerco a cualquier fenómeno: con curiosidad, y aunque considero que muchos de sus comentarios son erroneos o disparatados, como cuando tildó de comunista al español Pedro Sanchez, la resación entre el y yo fue de mucho respeto mutuo. Aclarado eso, una vez le hice un reportaje radial a Milei a partir del cual nunca más me concedió una nota. Fue el reportaje en que hablo sobre la venta de niños. Aun asi, me sorprendio lo que me escribió al regalarme su libro "El camino del libertario", que me lo dedicó con uno de los mejores elogios que nos pueden hacer como periodistas: "A un hombre que está en las antipodas en el pensamiento ideológico, pero que siempre pregunta a fondo y con mucho respeto" Quiza me haya dado una lección. Porque stempre procuré ser muy profesional, pero siempre senti, tambien, que Milei expresaba algo que era muy horrible. No logro saltar la distancia que tengo con él, al que veo como algusen intolerante, con ribetes autoritarios, pero él si lo logró conmigo, cuando con muchisima otra gente no lo hizo. Hay algo ahi, de esa relacion, que se juega también este libro.

#### PAPEL

# a señora Potts, amable ama de llaves transfor-madaen la tetera cantarina de La Bella y la Bestia, no mentia al entonar "Tale as old as time", en

la magica voz de Angela Lansbury efectivamente, el origen de los relatos donde el amor y la ternura hacen posible la transformacion del novio animal se pierde en tiempos muy remotos. La hazaña muda de circunstancias, como de aspecto muda el protagonista -a veces serpiente, à veces sapo-, pero el tema encuentra su versión más popular y difundida en el cuento que inspiró a la factoria Disney para crear su clásico film animado de 1991. Es decir, el mismo cuento en el que se basó el artista Jean Cocteau para rodar La Belle et la Bête, su precloso primer largometraje. Estrenado en el 46, con Josette Day interpreta a la sacrificada y dulce muchacha que responde por el agravio de su padre (arrancar una rosa) ante un caracterizado Jean Marais, primero tacuurno monstruo con rasgos selváticos, luego guapisimo príncipe, dueño de la flor, del jardin y del castillo donde -entre sombras misteriosas- los grabados de Gustave Doré y las punturas de Vermeer parecieran cobrar vida

Fue una mujer, la adelantada Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, la autora de la versión definitiva de La Bella y la Bestia que, desde su publicacion en 1756, hace tilin en nuestros corazones. Incluso en el de G.K. Chesterton, un autor que encontraba gran merito en la moral inherente de los cuentos de hadas, y en especial, en esta pieza "que nos dice que una cosa ha de amarse antes de poder amaria". Charles Dickens tambien estaba prendado de este tipo de historias del genero fantástico. De hecho, manifestaba su profundo desden por quienes censuraban estos relatos iniciáticos que ayudaban en la infancia a alcanzar una consciencia mas madura, a comprenderse a sí mismos y el mundo que los rodeaba.

Burguesa formada en un convento. Leprince de Beaumont dedicó toda su vida a la enseñanza de los más pequeños. Trabajó como institutriz en la corte de Lunéville; se casó - y separó - de un picaflor, viajó de Francia a Inglaterra para educar a purretes de la nobleza britanica, para luego retornar a patria gala En el interin, escribió muchisimo: cuentos y fábulas con mensajes edificantes, historias bíblicas, lecciones de geografía, gramática y otras disciplinas, siempre al servicio de la niñez. Y le fue muy bien, merced a su pluma, gozó de éxito editorial en vida, ganándose un lugar duradero en la historia de la literatura infanti).

Para La Bella y la Bestia, su obra más conocida, tomo de referencia una variante previa, que habia sido publicada casi dos décadas antes, obra de la aristocrata Gabrielle de Villeneuve. Jeanne-Marie Leprince adopta ciertos elementos de esa novela homónima pensada para adultos, pero modifica, simplifica y acorta la trama, sumando los toques que la vuelven un clásico universal apto para todo publico.

"Para que una historia mantenga lacuriosidad del niño, ha de divertirle y excitar su curiosidad. Pero, para enriquecer su vida, ha de estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones, ha de estar de acuerdo

# LOS PRIVIEROS RELATOS DE MAGIA Y FANTASÍA

LAS PRECURSORAS DE LA LITERATURA INFANTIL SUPERARON LAS LIMITACIONES DE SU ÉPOCA Y ESCRIBIERON CUENTOS ÚNICOS

texto de Guadalupe Treibel





#### **MUJERES ADELANTADAS**

El artista francés Gustave Doré ilustró los cuentos de Charles Perrault. El británico John Gilbert hizo lo suyo para un relato de Mane Catherine d'Aumoy. Abajo, el afiche del film de Jean Cocteau.



con sus ansiedades y aspiraciones; hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que le sugiere soluciones (metaforicas) a los problemas que le inquietan", reflexionaba el austriaco Bruno Bettelheimen suesclarecedor Psicoanalisis de los cuentos de hadas (1976). En este libro de referencia, el escritor y filósofo, además de psicoanalista. explica con claridad cómo los cuentos les permiten a la gente menuda comprender loque establen y loque està mal, lidiar con sus temores, alejarse de diferentes peligros.

Bettelheim va analizando, entre otras, obras del francés Charles Perrault, el danes Hans Christian Andersen, los hermanos alemanes Grimm: grandes recopiladores de relatos de la tradición oral popular, que supieron preservar y embellecer historias transmitidas de generación en generacion, muchas veces por comadres y nodrizas que así entretenian a los parvulos a su cuidado, educandolos en las bondades de la virtud y los riesgos del vicio. A ellas alude Perrault en Los cuentos de mamá Oca, título que homenajea a estas mujeres que repetian "como aves de corral" narraciones con mensajes bienIntencionados.

#### La madre de todas las hadas

Claroque, mucho antes de todos los autores previamente mentados, ya andaba la aventajada baronesa Marie Catherine d'Aulnoy pergeñando historias maravillosas de su propia cosecha, con guiños a nutos clásicos, cuentos del folclore, novelas romanticas, fabulas de La Fontaine. ideas protofeministas de Mademoiselle de Scudery y Madame la Fayette. Tenida por la responsable de haber acuñado la expresión contes de fées (en criollo, "cuento de hadas"), en su universo de fantasia abundan las strenas y los duendes, las susodichas hadas y los principes guapos. los animales parlanchines, Hay también princesas valientes e ingemiosas que, resolutivas y lanzadas, cortejan y flirtean con muchachos y, de ser necesario, tambien decapitan a ogros maivados.

La propia vida de la baronesa no careció de aventuras, audaz como muchos de sus personajes, d'Aulnoy urdió un plan para deshacerse de su marido, un curda derrochón e infiel tres décadas mayor que ella, con el que contrajo nupcias obligada, segun se estilaba. Consiguio su cometido: que el hombre fuera denunciado por tralción a la corona y terminara tras las rejas. Temiendo que la conspiración la salpicase, Marie Catherine huyó a España, Países Bajos, Inglaterra, volcando en papel sus bitácoras de viaje. Al parecer, también se habria desempeñado como espia para el rey de Francia, que al final le dio el visto bueno para que regresara.

viuda, d'Aulnoy florece en los salones parisinos narrando cuentos que hacen las delicias de los presentes. La baronesa, que como cualquier diva en cualquier épocasabe que se debe a su publico, edita estos relatos: en la última década del siglo XVII, da a conocer más de una docena de libros que incluyen alrededor de 25 cuentos de hadas originales, que le dan gran notoriedad y la vuelven un ejemplo de ca. Sus sátiras y parodias esconden filosas criticas a la corte, al clero, a los usos y costumbres que cercenaban la libertad de las mujeres. Entre los cuales, naturalmente, los matrimonios arreglados.

La baronesa, ademas, hace escue- ra enseñar geografía a niños, don-

la, otras damas de la aristocracia no tardan en seguirla y, subidas a una moda pujante, escriben este tipo de literatura orientada a ojos adultos. que igualmente va impulsando y codificando el género entre fines del XVIII y principios del XVIII. Hay numerosos ejemplos de conteuses, término con el que pasaron a la posteridad estas autoras que se apoyan mutuamente, forman una suerte de pandilla: Charlotte-Rose de la Force y Louise Bossigny, por caso. Obien. animadas por d'Aulnoy, sus amigas Marie-Jeanne l'Héritter de Villandon (sobrina de Perrault) y la lanzada Henriette-Julie de Castelnau de Murat, muy revalorizada actualmente en Francia, donde se están releyendo y republicando varios de sus trabajos (Le Roi Porc, Le Sauvage, etcetera). Trasgresora también en la vida, Murat fue apresada a los 34 por "un apego monstruoso a personas de su mismo sexo". En vano intentò fugarse travestida: la pescaron, siguio en prision. Quando le dieron la libertad total, ya habia caido en el olvido.

#### Bolsillos lienos de magia

Especialistas coinciden en que el crecimiento de los libros infantiles solo fue posible cuando la sociedad reconoció que los niños no eranadultos en miniatura sino seres con sus propias ideas, necesidades, inquietudes; una mirada que se empieza a instalar en el XVIII y alcanza su esplendor al siglo siguiente, cuando se multiplican las propuestas para pequeños. Es el siglo de Alteia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, Tom Sawver. de Mark Twain; Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, La isla del tesoro, de Stevenson. El libro de la selva, de Kipling.

Es además la centuria en la que, incentivada por su tutor Henry David Thoreau, la estadounidense Louisa May Alcott escribe -con solo 16 años- sus Fabulas de flores. primera obra pensada para niñas, a la que al tiempo le seguirian otros títulos para jovencitas, como la incombustible Mujercitas. En la misme editorial de Alcott, Susan Coolidge, nom de plume de Sarah Chauncey Woolsey, publica su saga en torno a la incontenible Katy: una miña de doce que odia coser y se rasga el vestido a cada rato, inventa Juegos, le encanta trepar a los árboles, sueña con volverse pintora famosa o liderar una cruzada sobre un caballo blanco.

Mientras tanto, en Suiza nace la eterna niña de las montañas y praderas, Heidi, huerfanita que encuentra su refugio en Los Alpes, de igual modo que su creadora, la prolifica Johanna Spyri, halla en la escritura una manera de evadirse de su ten dencia a la melancolia y el tedio por Una vez en su tierra y felizmente muy personal inglesa Edith Nesbit comienza a escribir apasionadamente en este siglo, sacando libros como Los buscadores de tesoros, tomo que inaugura la exitosa seguidilla de hazañas de los jóvenes hermanos Bastable; al tiempo llegaria El castillo encantado, obra cumbre de su personal estilo.

Las leyendas de la tradición oral sueca que escuchó atentamente mientras crecía alimentaron el mundo interior y literario de Selma cómo esquivar la censura de la epo- Lagerlóf, primera mujer en recibir literaria mitica-todavia activa-que el Nobel de Literatura. Aunque con varias obras publicadas en el XIX. su cuento más querido, tenido por pieza de culto, llegaria en 1906: El maravilloso viaje de Nils Holgersson, originalmente encargado pa-

de paisajes terrestres y marinos de Suecia sirven de telon de fondo para las peripecias del protagonista chicuelo repelente hasta que maldición de gnomo mediantese achica y debe apañarselas para sobrevivir mientras recorre el país a lomo de ganso.

Ya plantadas en los inicios del 1900, mas y más autoras descollantes con libros para la audiencia infantil, la neoyorkuna Jean Webster (Papauo piernas largas), las inglesas Beatrix Potter (Peter Rabbit) y Frances Hodgson Burnett (El jardin secrero), la adorable canadiense L.M. Montgomery (Ana de las tejados verdes), la alemana Else Ury (La benjamina), la española Elena Fortún (Celia), la australiana Pamela L. Travers (Mary Poppins), entre otras.

Mención aparte para la muy didáctica Sophie Rostopchine, más conocida como la Condesa de Ségur, cuando se estan cumpliendo 150 años de su muerte La Balzac de los niños", como exageradamente la llaman algunos, legó relatos que pretendian entretener a la platea juvenil y, a la vez, inculcarles valores como compasión, prudencia, respeto al orden y a la moral religiosa. Tal el caso de Los desgracias de Sofia. un clasico prácticamente universal, donde la traviesa Sofia mete la pata hasta el fondo, y así aprende a superar sus propias zonceras.

Memorias de un burro y François el jorobado son otros trabajos de la condesa, cuya obra siempre ha despertado pasiones encontradas: el muy católico François Mauriac se declaraban fan de sus creactones, no asi Marguerite Yourcenar, renuente a siguiera mirar las portadas rosas de sus libros. Distinto el caso de Simone de Beauvoir que, en Memorias de una joven formal. confesaba que su madre no la dejaba siguiera pispiar estos relatos por miedo a que tuviera pesadillas. Tiene sentido-aunque condenados. los castigos físicos son narrados con una crudeza sin contemplaciones, a partir de las penurias que vivio la

misma autora siendo todavia niña. Nacida en 1799 en San Petersburgo, la futura Condeso de Segur sufre humiliaciones, maltratos y privaciones de chica. Su progenitora, Catherine, es quien recurre a estos metodos crueles para "corregir" las supuestas impertinencias de la niña. Fiódor Rostopchine, el padre, no interviene: ya tiene suficiente en el plato como ministro y confidente del zar pero si advierte con actitud burlona la "mama" de la pequeña por inventar historias. Un episodio los marcará literalmente a fuego: las llamas que envolvieron Moscu en 1812.

A los 19, Sophie está instalada en Francia y conoce a quien pronto sera su mando: Eugène Ségur. La condesa padece intensas migrafias y crisis las labores mundanas. La muy libre. nerviosas que devienen ataques de mutismo. Mientras que él prehere los placeres que le ofrece Paris, ella elige la tranquilidad de su Château de las Nouettes, en Aube, donde el marido la visita en raras ocasiones. Sophie se dedica a la crianza de sus ocho hijos y, décadas más tarde, durante una reunión social, recita uno de sus cuentos para delicia de los invitados, que le sugieren contactar al editor Louis Hachette. Osea, a quien fundaria la nueva Bibliothèque Rose para miñas y miños, una colección tuvo a la Condesa de Segur como su autora estrella en los origenes.

Su primer libro, Nuevos cuentos de hadas, los publicó a los 57 y fue ilustrado nada menos que por Gustave Doré. Fue un éxito rotundo, al igual que sus signientes libros. •



CRONOLOG/AS

#### Créase o no, la búsqueda del asombro

NICOLÁS ARTUSI id sommeher decafe.

"Perdone... hum, ¿qué ciase de lugar es este exactamente?". Motivado por la curiosidad, el periodista californiano Lawrence Weschler preguntó a un tal David Wilson de qué se trata su Museo de Tecnologia Jurásica tras admirar su esperpentico catalogo: un murcielago que ensite ondas capaces de atravesar el plomo, una hormiga cantante con un cuerno sobre la cabeza, un carozo de ciruela con escenas biblicas talladas... La experiencia està narrada en El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson, un fabuloso ensayo recien publicado acá en una nueva edición: donde lo real parece ficticio, y al revés, una fusion de ciencia y poesia.

En 1988, Wilson abrio su museo en ei Venice Boulevard de Los Ángeles y alli exhibe una colección de objetos desiumbrantes que recuperan el espiritu de los viejos Wunderkammern, los gabinetes de las maravillas opices del sigle XVI, o de los episodios más logrados de Créase o no, de Ripley. El periodista Weschler había oido algo acerca del museo y en una visita a la ciudad decidió conocerto. Quedó impactado. "La palabra maravilla se refiere tanto a los objetos exhibidos como al estado subjetivo que estos objetos inevitablemente inducen en sus respectivos espectadores", escribio en este libro que fue finalista del premio Pulitzer de no ficción. La exploración del catalogo lo llevó a reflexonar sobre la tradición de lo maravilloso en la cultura humana y la utilidad sociali de un museo en tanto mantenga su misión original de invocar a las musas y sea un higar donde la mente pueda distracrse de los asuntos cotidianos.

Pero, gel murciélago con vision de rayos X y la hormiga con cuerno realmente existen o son puros inventos? No importa. La verdadera esencia del lugar es que algo no encaja del todo y lo que se expone como evidencia documental podria ser utileria descartada de un estudio de Hollywood y esa misma duda, la posibibdad de que todo sea un timo, es la que genera su atractivo. En El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson. ei autor compone una obra-

sobre uno de los grandes temas de esta época: la oposición entre lo veridico y lo verosimil. En su museo, el señor Wilson "satiriza perfectamente las cansinas, pedantes, cualidades de 'autentificar' el saber". Mas que mitómano o embustero, es un recolector de maravillas al que conmueve el sentido de fascinación en si mismo. En una mezcia de parodia y reverencia, el murcielago, la hormiga y el carazo se convierten en "fenómenos conocidos por la ciencia, si es que son conocidos por alguien, a causa de su aparición en el museo mismo". Son como esas celebridades de hoy sin fama ni obra que se hacen conocidas en tanto se hagan tratar como famosas.

El Museo de Tecnologia Jurasica tiene lugar para cualquier cosa que sea extraña. En su análisis de los Wunderkammern, el historiador Stephen Greenblatt habia dicho: "La expresion de maravilla representa todo lo que no puede ser comprendido, y que apenas puede ser creido. Llama la atencion lucia el problema de credibilidad y al mismo tiempo insiste en la irrefutabilidad, en la exigencia de la experiencia". Al fin de cuentas, se trata de creer o reventar: como escribió Borges en "Tion, Ugbar, Orbis Tertius", su gabinete de las maravillas del libro Ficciones, "los metafísicos de Tión no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro".

#### ABC

A principios del 1600 se inauguró El Arca en Lambeth, sobre la orilla sur de Londres: se considera el primer museo de curiosidades eclecticas.

En los siglos XVI y XVII se popularizaron los Wunderkammern o gabinetes de maravillas donde los nobles europeos exponian sus objetos raros.

C. El Museo de Tecnologia Jurasica funciona desde 1988 en Los Ángeles, donde exhibe una colección de dudosa veracidad cientifica.

#### LA REPREGUNTA

a mejor noticia es que estamos yendo
al superávit
fiscal, que es
lo más dificil
de generar y
se ha conseguido", plan-

tea. "Hemos tenido muchos planes deestabilización con relativo exito que fracasaron porque no sostuvieron el superavit fiscal", dice. "No emitir más es una medida muy dracontana. por eso: o tiene efectos muy rapido o no va a durar", alerta, "No hay nada garantizado", sintetiza. "No hay una politica monetaria explicita a futuro que permita anciar expectativas" advierte, "No esta ciaro cómo se avanza en el mediano plazo, pero hay un convencimiento de que si se sostiene el superávit en el largo plazo, esto va a funcionar", concluye. "Sthay algo que no le preocupa a Rodrigo Valdeses lo que Milei diga de él", afirma

El destacado economista Juan Pablo Nicolini, especialista en macroeconomia y teoria monetaria, estuvo en La Repregunta. Nicolini es investigador senior del Federal Reserve Bank de Minneapolis, que integra el sistema de la Reserva Federal de EE UU Fue rector de la Universidad Di Tella. Es doctor en Economia por la Universidad de Chicago. Es coautor de La historia de la política fiscal y monetaria de América Latina. 1960-2017.

Aquí, algunos pasajes destacados de la entrevista.

-¿Cuál es su balance transcurridos siete meses de esta gestión?

-El diagnostico del Presidente sobre la causa de los malos resultados de ia economia argentina durante las ultimas décadas era correcto y ha actuado en consecuencia. La mejor noticia es que estamos yendo al superávit fiscal, que es lo más dificil de generar y se ha conseguido. Y digo lo más difícil porque en la Argentina hemos tenido muchos planes de estabilización con distintos grados de exito, algunos que duraron diez años. como la Convertibilidad, otros unos pocos años, como el Plan Austral, y otros, unos pocos meses. Fracasaron porque el superávit fiscal, cuando se consiguió, no se mantuvo. La causa fundamental de nuestros fracasos hasta ahora es la que se está atacando. Es muy auspicioso.

-Pero empieza a haber mucha preocupación en relacion a la otra pata de los planes, la politica monetaria. ¿Cuál es su analisis en relacion a los frenos a la otra via de emisión y todo ese paquete iniciado con la conferencia de prensa del 28 de junio, tan debatida?

-El gobierno eligio no darmos una visión de mediano plazo con respecto a cómo se va a avanzar. Es como un médico que te opera pero despues no te cuenta cómo va a ser la rehabilitación. Y eso aunque esa parte es la más fácil de llevaradelante. Lo más difícil es conseguir el superávit fiscal. Fue una decisión estratégica que no comparto: no hubo un anuncio de cómo íbamos a pasar de la economia que este equipo recibió a una economia con una inflación baja y con una expectativa de crecimiento razonable. No hubo una politica monetaria explicita a futuro que permita anclar expectativas. Hay un menu de politicas monetarias consistentes que se pueden anunciar al mismo tiempo que se hace el ajuste fiscal. Por algun motivo, decidieron no hacerlo.

-¿Esa decision se da por razones estratégicas o porque el Gobierno no tiene muy claro que hacer?

-Desconozco, Tampoco hicieron un

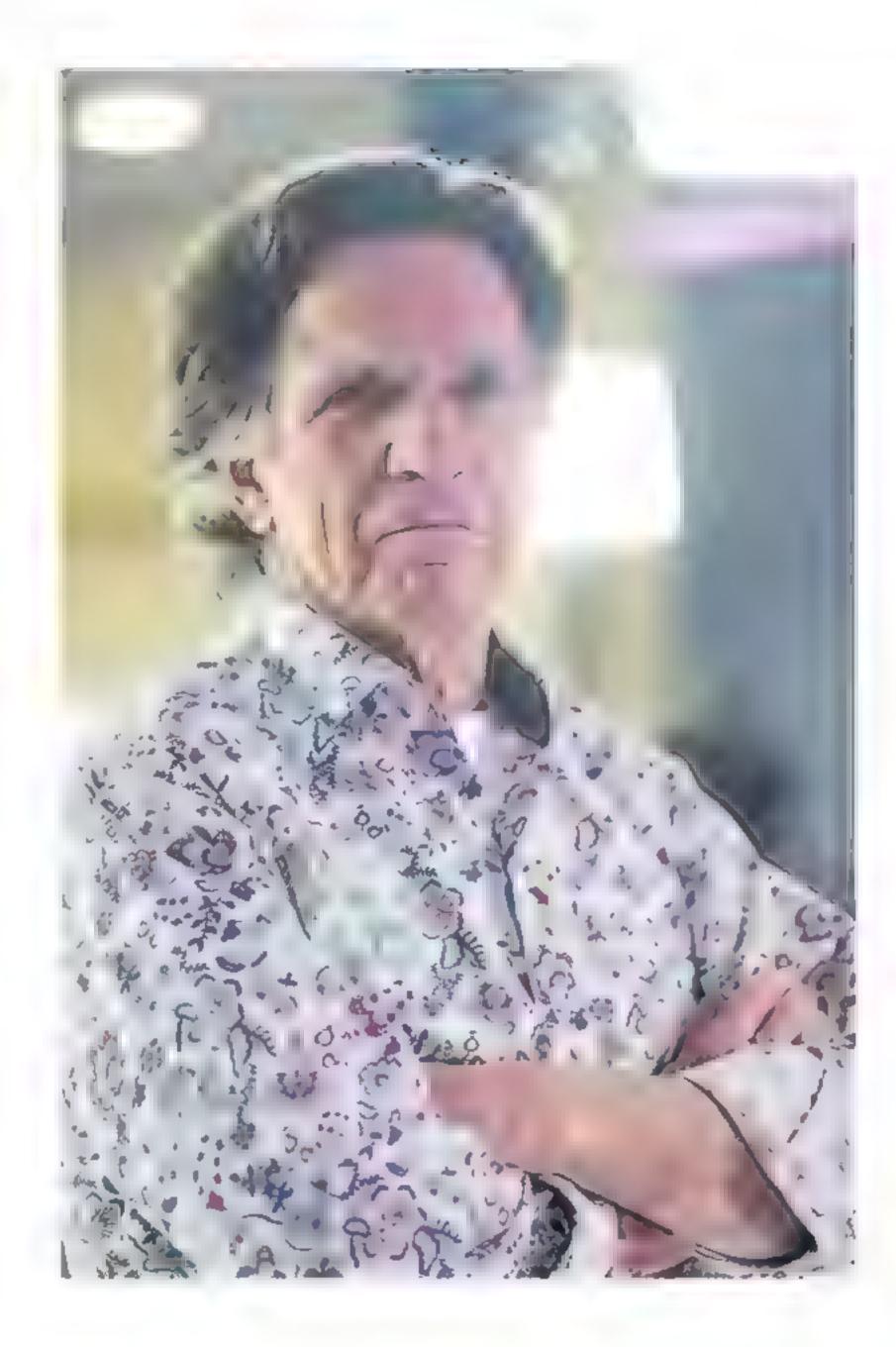

# JUAN PABLO NICOLINI

"HAY UN CONVENCIMIENTO DE QUE SI SE SOSTIENE EL SUPERÁVIT EN EL LARGO PLAZO, ESTO VA A FUNCIONAR"

El economista, especialista en macroeconomía y teoría monetaria, considera que la decision de dejar quieta la base monetaria ampliada es una medida muy dura, y dice: "Si la gente quiere más dinero y no lo emitís, es contractivo. Es una medida muy dracomana: o tiene efectos muy rápido o no va a durar"

– texto de Luciana Vázquez –

anuncio formal sobre por que lo hacian. Cuando un gobierno hace estos anuncios, después queda atado a que los resultados sean consistentes: puedoentenderporqué no lo hacieron todavia. Podrian haber elegido bandas cambiarias como uso Chiledel 90 hasta el 98 para bajar la inflación de manera gradual, pero después tenés que cumplirlas. La situación era muy compleja cuando recibieron el gobierno. Creo que tampoco tenian un diagnostico muy profundo. Puede ser una decisión razonable el decir "primerovamosa hacer algo que es dificil, que es generar el superavit" Una vez que se genera el superavit, es relativamente facil que la inflación baje, como sucedioy sigue sucediendo. Mientras, siguen diciendo que vamos a satir del cepo, pero no sabemos cuándo.

-Las medidas para frenar la otra via de emisión o usar reservas para intervenir en el mercado cambiario, ¿son medidas auspiciosas o apuntan mas a sostener esta especie de estabilidad un poco inestable?

-Las dos cosas. Mi hipótesis es que fueuna decisión estratégica en no hacer un anuncio de un plan monetario consistente con la política fiscal que llevan adelante

~¿Estas medidas entonces son mas fiscales que monetarias?

-En un sentido, si. Hay dos problemas fiscales. El primero es cuanto se gasta y se recauda hoy. El otro problema es cuanta plata se debe. Parte de lo que hicieron abora es pasar una parte importante de esa deuda, que estaba en el Banco Central, al Ministerio de Economía. Lo ideal seria que esta deuda de muy corto plazo se vaya transformando en una de más largo plazo. Es una movida razonable.

-¿Es una manera de conseguir algun grado de independencia del Banco Central en la medida en que se libera de la presion por

emitir para cubrir los intereses? -En cierta circunstancias sí, pero hoy no lo es. No tenemos un Banco Central independiente desde que el gobierno de Kirchner cambió la regla. Hubo un momento con Macri donde parecia que se alcanzaba pero finalmente tampoco. Y hoy no la hay están trabajando de manera coordinada, lo cual no es irracional dado la situación. Uno piensa en disehar un Banco Central independiente cuando ya se es un país serio, y nosotros todavía no lo somos. Cuando la politica fiscal se consolide, se puede dar ese paso. No me parece ni crucial en este momento. Esa deuda sigue generando intereses y hay que pagarlos. Si no se emite, hay que pagarlo con el superávit fiscal.

-¿Con el superávit fiscal o con algunos malabares que hace Caputo, por ejemplo, el tema de enviar el oro al exterior, ¿es una medida razonable?

 Stunotiene activos, quiere que paguen el mejor retorno posible. Cualquier estructura financiera que se utilice para manejar los pagos a traves del tiempoesta muy bien. Y Caputoes especialista en esto. La situación era muycompleja. Una cosa es que tengas que cortar gastos. Pero si además tenés una deuda muy grande, hay que financiarla. A veces es muy dificil decir corto todos los gastos boy para pagar la deuda. Una alternativa es refinanctary eventualmente recstructurar la deuda: esa posibilidad tiene que estar siempre sobre la mesa. Es importante para poder mantener esta inflación baja que es clave para poder sostener el apoyo de más del 50% de la gente y seguin en este proceso, que es dificil y complicado. ¿Es discutible si era lo mejor? St. ¿Es muy importante? No. fue una conferencia de prensa para

tratar de intentar calmar mercados. Los mercados van a estar nerviosos: cuando uno elige no tener una estrategia de mediano y largo plazo, está sujeto a que las expectativas se vuelvan en contra.

-El Gobierno ahora decidio que las reservas pueden ser usadas para intervenir en el mercado cambiario. ¿Es una medida kirchnerista en el marco del pragmatismo de un gobierno libertario?

-El gobierno puede tener un plan monetario muy transparente, claro y ortodoxo dado que el ajuste fiscal, que es lo más difícil, se esta haciendo. La decisión fue no hacer eso. Sepuede discutir por qué si o por que no, pero si esos compromisos no secumplen, puede afectar la credibilidad. Ante eso, una opción es decir: voy a ir jugando el partido minuto a minuto con las herramientas que tenga. Usar parte de las reservas para calmar el mercado, para mantener la inflación baja con cepo, forma parte de esa logica. Dada esa estrategia, es razonable Esasestrategias continuaran. No imagino que van a salir del cepo ni que van a subir las tarifas en tres semanas porque eso es parte del éxito, que es ese numero mensual de inflación. Además, ese éxito afecta la politica. Si ese 57% pasa a ser el 32...

-¿Cómo hace el Gobierno para pasar de este balance macro a la apertura comercial y financiera y a la reactivación economica?

-Es difícil. Dada la estrategia que eligieron, van a seguir jugando este juego. Hay que esperar más de esta sensacion de incertidumbre, de gente que dice que hay que devaluar

-¿Hay que devaluar? Creo que no. El Gobierno está apostando a que le va a ganar a la inflación, que la inflación pueda convergermás cerca del 2%, lo que devaluanpor mes, y que a partir de ahi puedan preocuparse por la liberalización del comercio. Estamos todavia en terapia Intensiva y el tratamiento que el Gobierno ha elegido apunta a: "voy a conseguir el superávit fiscal y voy a bajar la Inflación" Este compromiso de no mover mas la cantidad de dineroes muyextremoy tiene que functonar en muy corto plazo porque ante cualquier gasto, no se puede tocar la base monetaria. Se podria haber armado una estrategia en donde se planteara subirla al 2% mensual, por ejemplo, consistente con la tasa de devaluación, pero eligieron otra cosa. Para que ese plan funcione, la inflación tendría que seguir bajando fuerte: no se puede mantener aunque siga en 3 o 4% mensual durante cuatro o cluco meses.

 Hay críticas que dicen que esa intlación está sostenida de una manera muy artificial, pisando muchos precios.

-Vamos al ajuste de tarifas, que el gobierno està ralentizando. ¿Y por qué lo hace? Hay mucha gente que hoy no lo puede pagar, pero hay otro componente; subir los precios regulados hace aumentar, mecanicamente, la inflación y eso atenta contra la estrategia que le permite al Gobierno sostener el apoyo. Desde el punto de vista purista, habria que haber salido del cepo y subido todas las tarifas el primer dia... No tenemos manuales sobre qué es lo que pasa los primeros tres o cuatro meses después de estos cambios de política. No tenemos ninguna seguridad: la politica económica tiene mucho de arte y artesania. Estas decisiones pueden ser criticables desde un punto de vista, pero desde otro, es razonable dado que la apuesta es: "yo lo bajo y cuando consiga bajar y mantenga el apoyo politico, la economia se ordene y empiece a crecer un poco, ahi termino de hacer los otros ajustes que faltan",

-¿Cuándo cree usted que la inflación y el dolar van a permitir anunciar otro tipo de medidas como el fin del cepo?

-La decisión de dejar quieta la base monetaria ampliada, es decir, no imprimir mas billetes, es una medida muy dura. Si la inflacion sigue bien en 3, 2.5, 2, 2%, se habra acumulado un 14% de inflacion en cuatro o cinco meses y no se habrá subido la cantidaddedinero. Espes tremendamente contractivo. O tiene exito muy rápido o la vana tener que relajar Serà difícil mantener el superàvit para pagar los Intereses, porque no podes usar nada de base monetaria. Todo ese riesgo está, no hay nada garantizado. Es una medida muy dura. Si funciona, bien: habra sido espectacular. Que no funcione no es que la inflactón se vaya al 8%; quiere decir que se mantenga entre un 3 y 5%. De golpe, el poder de compra de la masa monetaria cae muchisimo y eso es muy contractivo. Van a tener que manejar ese riesgo. Yo creo que ni ellos mismos saben cómo.

-Hay gente del mercado y economistas que sugieren que las crisis economicas esperables en este camino elegido por el Gobierno deberian suceder este año, antes de entrar en 2025, que ya es año electoral, a Como es especimento.

electoral. ¿Como ve ese horizonte? 
-Creoque todavia juega lejos. Si cumplen esto de dejar fija la cantidad de dinero, o en tres o cuatro meses tenemos resultados muy buenos o van a tener que decir bueno, no lo hacemos mas porque sino va a ser enormemente contractivo. En los modelos sobre los que escribo, funciona si yo supongo que eso es creible. Y si funciona, funciona muy rapido.

#### UN EXPERTO EN TEORÍA MONETARIA

Formación
Economista especialista
en macroeconomia y teoria
monetaria. Es doctor en
Economia por la Universidad de Chicago.

Academia Es investigador senior del Federal Reserve Bank de Minneapolis, que integra el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Libros Es coautor de La historia de la política fiscal y monetaria de América Latina. 1960-2017.

66

No hay una política monetaria explícita a futuro que permita anclar expectativas

"Uno piensa en diseñar un Banco Central independiente cuando ya se es un país serio, y nosotros todavía no lo somos Cuando la política fiscal se consolide, se puede dar ese paso" ¿Hubo algún pais en América Latina que haya aplicado una receta tan dura para el ajuste y el freno total de la emisión?

-Politicas muy duras si hubo, pero no parados sobre la emisión, porque ahi hay un problema. Cuando un Gobierno dice "no voy a emitir más", el problema es que si te creen, la inflacion baja. En ese caso, la gente está más cómoda teniendo dinero y quiere más dinero y entonces hay que aumentario. Pasó con el Plan Austral. Si la gente quiere más dinero y no lo emitis, es contractivo. Esta es una medida muy draconiana: o tiene efectos muy rápido o no va a durar.

-Supongamos que Donald Trump gana la elección presidencial de Estados Unidos, ¿Juega eso tana favor de la Argentina?

-Ayudaun poco porque hay dos problemas. Uno es gastar más de lo que tenes. Pero aunque gastes menos de lo que tenes, si debés mucha plata, no podes pagar los intereses. Tener quien te financie es bueno. Pero el fondo Monetario estaria dispuesto a hacer eso con Trumpo sin Trump. Pero si fuera el Presidente, tampoco me pelearia con el funcionario del FMI, con Rodrigo Valdes. No se si estas peleas le sirven a Milei para ganar un monton de votos.

-¿Pero le sirven en la relacion con el Fondo o lo perjudican?

-Si hay algo que no le preocupa a Rodrigo Vales es lo que Milei diga de el. Si la Argentina viene con un planrazonable, no va a decir, no lo firmo porque ese señor dijo lo que dijo. Es un tipo serio y un funcionario internacional con una altistima capacidad. Puedo imaginar una situación en donde el Presidente grita estas cosas porque despues la gente lo vota y despues conversan entre ellos y dicen, como decia Guido Di Tella cuando era canciller: "nos hemos puesto de acuerdo en que fue todo un malentendido". Pero quiero subrayar que el problema no está en encontrar alguien que te financie. Nuestro problema es que pedimos mucha plata prestada stempre porque gastamos más de lo que tenemos. Despues, es bueno si alguien te financia en la transicion para no tener que hacer ajustes demasiado draconianos, pero el problema de primer orden es el ajuste fiscal, y el Gobierno lo esta haciendo. Es el legado que nos va a dejar este Presidente.

"Usted menciona la actitud positiva del Fondo si ve "una politica economica razonable". Entre los economistas tanto del Fondo como de la Reserva Federal, ¿la politica que esta implementando es vista como "razonable"?

-Lo unico que vernos es que se compromete y genera superavit fiscal financiero. Hay un consenso gigantesco de que esa es la base del probiema. El Fondo plantea que hay que tener cuidado con como lo hacen, y entiendo por que lo dice, pero al final del dia son políticas que el FMI va a apoyar dado el ajuste fiscal que esta haciendo la Argentina.

-Y el aumento del riesgo pars y de la brecha entre el dolar oficial y los otros dolares, la reacción de los mercados, ¿hace algo de ruido?

Eso tiene que ver con que todos vemos un ajuste muy importante y el superavit fiscal. Pero queda la duda sobre si esto, tal cual como está, va a resistir desde el punto de vista monetano. Esas dudas vana seguir estando dada la estrategia que eligió el Gobierno, por lo menos hasta ahora. No está claro como se avanza en el mediano plazo, pero hay un convencimiento de que si se sostiene el superávit en el largo plazo, esto va a funcionar •



# En defensa de la última frontera humana

SERGIO SINAY disergio sinay

Hay que proteger el cerebro como si fuera un santuario. Se trata del santuario de la mente. Asi lo proclama el neurocientífico español Rafael Yuste, y es una advertencia crucial, porque proviene de quien impulsó, desde la Universidad de Columbia. el Proyecto Brain (Brain Research through Advancing hinovative Neurotechnologies, en castellano Investigacion del cerebro mediante el avance de neurotecnologías innovadores). La iniciativa convenció en 2013 al entonces presidente Barack Obama, que la lanzó con un presupuesto de 100 millones de dolares anuales. Orientado en principio a entender y curar enfermedades como el Parionson o el Alzheimer, el Provecto sumó un equipo multidisciplinario que avizoraba un fin más ambicioso: decodificar los circuitos cerebrales, descifrar los misterios del órgano que el propio Yuste bautizo como "la isla negra de la ciencia", del mismo modo en que el Proyecto Genoma Humano habia decodificado la genética. Entrar en el corazon del pertsamiento, las emocio-

nes y las sensaciones. El científico español no Ignoraba los riesgos de su propuesta y, una decada mas tarde, consentia que "a corto piazo, el pelígro más inminente es la perdida de privacidad mental". Seria la ultima de las privacidades perdida en un mundo en el que la privacidad física ya no existe, en el que cada movimuento de las personas esta trazabilizado y todo lo que compramos, los lugares donde comemos, los sitios a los que viajamos, los medios que utilizamos, los domicilios que habitamos, las redes en las que participamos, las personas con las que nos conectamos esta detectado. A los datos que nos sustraen sin que lo sepamos (o bajo nuestra forzosa aceptación) se suman los que proveemos graciosa y voluntariamente a través del furor narcisista y el exhibicionismo selfie que inundan las redes, sitios en los que, al decir del filosofo coreano Byung Chul-Han, cada

uno se presenta y vende como producto. En paralelo a este fenómeno también la intimidad, espacio intangible que cobija nuestros deseos, afectos, ilusiones, recuerdos, todo lo que no compartimos, con quienes construimos vinculos profundos, va perdiendo su condición de altar sagrado; ya no se construye (acaso por miedo a sumergirse en la propia interioridad), simplemente se negocia, se pervierte o se desprecia.

"La privacidad máxima de una persona es lo que piensa, pero abora empieza a ser posible descafrario", admite Yuste. Consciente de su responsabilidad, y aspirando a estimular la de sus colegus (muchos de los cuales se saltean sin problemas las cuestiones éticas y morales), impulsa la declaración de los neuroderechos humanos, Esta tecnologia en manos de personajes peligrosos y de poeos escrupulos, como Elon Musk o Mark Zuckerberg, puede convertir a los humanos en criaturas manipuladas de un modo que ni la más audaz distopia podria imaginar. Susana Martinez-Conde, directora del laboratorio de Neurociencia integrada de la Universidad del Estado de Nueva York, coincide con Yuste en que es necesario poner vallados que orienten la tecnología hacia sus bondades terapeuticas y la frene en las puramente comerciales y manipuladoras. "La neurotecnología tiene repercusiones directas sobre lo que significa ser humano, advirtió, y existe un potencial para el desastre si dejamos que se nos siga vendo de las manos porque hay una total falta de regulación. Es momento de actuar antes de un desastre a escala global". En la misma Universidad de Columbia nació la Iniciativa NeuroDerechos, que los define como un marco juridico internacional destinado a proteger el cerebro y su actividad de los avances neurotecnológicos. Mientras tanto, confiemos en que, pese a sus depredadores, el cerebro, ultima frontera humana, seguirà siendo tan misterioso como hasta hoy.

# NICOLÁS SCHIRMER

#### MIENTRAS ESTUDIABA MARKETING ENCONTRÓ EN LOS ANTEOJOS UN MODELO DE NEGOCIO: CON DISEÑOS PROPIOS LLEGÓ A ESPAÑA

- texto de Malu Pandolfo -

ueden ser amarillos, naranjas, celestes o, simplemente, color habano o negros. Loque segurono va a pasar es que sus formas se limiten a las de los clasicos. Aun el modelo aviador está reversionado. menos redondeado, su contorno se asemeja más a una gota y el puente del medio está cerrado. "Le encontre la vuelta para que sea una identidad propia de la marca", cuenta Nicolas Schirmer, creador de la firma de anteojosque llegóa España, "Tengo un ADN emprendedor desde muy chico: htee pulseras con mis primas para venderen la calle; compraba zapatillas, las usaba un mes y las vendia. Siempre me interesó tener independencia econômica", asegura.

Ferias de ropa, una academia de tents organizada con un amigo y, ya estudiando marketing, servicios de asesoramiento para empresas de antigos completan la lista de emprendimientos que se animo a llevar adelante desde chico. Este ultimo trabajo, "como monotributista lo hice mucho tlempo, siempre soñando con tener una marca propia. La idea no eran las gafas", adelanta. En tren de arrancar con su propia firma detectó dos puntos a favor para sumergirse en la industria de los lentes. Uno faie el clasicismo de la industria. -"desde el layout en el punto de venta hasta el exhibidor en vidriera y los modelajes que las marcas ofrecian en 2015"-, Otro aspecto que lo llevó a decidirse es que observó que el lente pasó a ser un accesorio de moda. "Ya no es como antes, que se usaba el mismo lente un monton de tiempo, smoque empezó a ser una ocasión de consumo para cada momento".

Sin referentes en su familia en el ámbito del comercio, arranco basado en sus sentimientos e intuición. "Fui un poco kamikaze en momentos de tomar determinadas decistones". Ya recibido en marketing en 2016, un año antes habia empezado a elaborar el plan de negocio, tarea que le insumió un año y medio hasta crear la firma Hardem. Sus diseños son propios, el insumo es importado y la producción, tercerizada. "En un momento analizamos tener fábricas propias, pero era complejo".

Sus ganas de ir mas alla lo llevaron a armar una sociedad en España e instalar una oficina en Valencia,
produciendo en China. "Hasta que
asumió Milel, no éramos competitivos Cambiamos la mano de obra,
pero usamos los mismos diseños
que acá y los mismos insumos que
importamos, con los mismos estándares de calidad. Al importar de
China a España somos más competitivos en precio y podemos escalar
a otros mercados"

A nivel diseño, reconoce que



#### EN EXPANSIÓN

Reversionó los modelos más clásicos, desembarcó en España y abrió una oficina en Valencia próximamente expondrá sus diferentes modelos de anteojos en Francia y en la feria de Milán Fotos Gentileza



afuera se compite con grandes inonstruos, pero esas son competencias indirectas, "No vamos a ir a competir con esas marcas, como Ray Ban o Chanel, porque no tenemos el presupuesto" En Europa, como acá, recurrieron a las ópticas de barrio, en las que el trato es directo con el dueño. "No son cadenas de óptica, donde te negocian el precio, la financiación y al final terminás siendo un empleado para ellos". Así consigue brindar un servicio, estar cerca del cliente y resolver cualquier cosa que necesite.

En los primeros tiempos, Schirmer reconoce que costaba entrar en el mercado local, "Las marças tienen un proceso de construccion. El chente va conociendo, va probando, el producto va teniendo funcionalidad. Ahise genera la recompra". Además de venderlos en ópticas, sus anteojos se consiguen online. A nivel presencial, Schirmer observa un cambio generacional. "La optica era del abuelo, pasó al padre y del padre pasó al hijo que ya tiene otra cabeza. La modalidad de venta antiguamente era atras de mostrador, donde el cliente no podía agarrar el anteojo, probárselo, caminar por el local libremente. Hoy en dia la amplitud del punto de venta cambió y la modalidad es diferente. El cliente va, se prueba y el óptico lo asesora".

En cuanto a diseños, las tendencias son de Francia e italia. Para empaparse de lo que se viene, asiste a ferias en Europa. Próximamente va a exponer en Francia y en la feria de Milán. Como en la moda, los modelos difieren segun la estación. En verano la lente es más oscura, polarizada, en invierno, los cristales son de colores. "El amarillo realza y alegra el dia, el celeste sirve para la nieve Cada color tiene un beneficio Enverano la recomendación es usar un color compacto o un degrade en gris o en sepia",

Hasta ahora veman fuerte los marcos traslucidos de color. "El negro y
el habano tienen que estar siempre
porque son caballitos de batalla. Se
habia impuesto el color en los marcos transparentes, como turquesa
y salmon". En adelante, asegura, la
tendencia está virando hacia acetatos pegados: a un marco habano se le
adhiere en una parte otro color, por
ejempio, carey, y siguen las formas
grandes. "Lo retro está buenisimo y
se sigue usando. Los clasicos tienen
que estar siempre".

La mayor dificultad para emprender hoy? "La falta de previsibilidad del país. Uno puede hacer el escenario más pesimista de todos y el país te sigue sorprendiendo. Planteás un plan de negocios, el país te golpea y te hace ser más pesimista aun. Hay que estar tranquilo y confiar en uno. Que esas trabas no pongan en duda las capacidades. Hay que ser perseverante para saliradelante", reflexiona.



#### **CRIPTOGRAMA**

Escriba las palabras definidas en el primer esquema y traslade las letras al segundo, siguiendo la numeración. Alli podrá leer una frase extraida de un libro. El utulo del libro y el apellido del autor se leerán en la primera columna del primer esquema.

| B  | 98 | 90  | 60  | 114 | 49   | 107 | 3   |
|----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 53 | 12 | 45  | 108 | 36  | 135, | 70  | 8   |
|    | 35 | 61  | 23  | 28  | 46   | ىق  | 54  |
| 1  | 4. | \$0 | 85  | 109 | S    | 15  | 55  |
| R  | и  | 62  | 91  | _t  | 23   | 18  | 43  |
| T  | 65 | 9   | 116 | 115 | 2    | 83  | 105 |
| 1  | 7  | 106 | 13  | 40  | 110  | 49  | 88  |
| 1  | +7 | 19  | 26  | 11  | 66   | 19  | 76  |
| 10 | 37 | 88  | 24  | 69  | 77   | 59  | 32  |

|     | 76  | 56  | 80  | 22  | 30   | 75  | 50  |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1   | 78  | 31  | 37  | 93  | 48   | 21  | 102 |
|     | G1  | 112 | 87  | Ü   | 4    | 71  | 34  |
|     | 12  | 79  | 67  | -2  | 10}  | 113 | 74  |
|     | 117 | 35  | B1  | Ы   | 1 30 | 17  | 14  |
| 124 | 125 | 104 | 1.3 | 118 | 97   | 82  | 38  |
|     | 72  | 22  | 52  | 63  | 4    | 29  | 6   |
|     | 94  | 27  | g9  | 64  | 73   | 50  | 21  |

Referencias: A. Anciamdad. B. Prohibiré. C. Region del norte de Europa. D. Empapar. E. Se hunde. F. Haga tonterias por la vejez. G. Ineptitud. H. Sosiayaba. I. Leñador. J. Elemento químico de igual numero de protones. K. Liquidarán una cuenta. L. (Me) Me di cuenta. M. Vigilada. N. Aborigen de Uruguay. O. Canturrear. P. Quiten el brillo. Q. Terminante.

| 1          | K  | 2   | F |     |   | 3   | Α  | 4   | P  | 5   | D   | 6         | 8 | 7   |     |     |      | В         | A | 9         | Ł  | 10  | h. | 11   | H   | 12  | В |     |   |
|------------|----|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|-----|-----------|---|-----|-----|-----|------|-----------|---|-----------|----|-----|----|------|-----|-----|---|-----|---|
| 13         | G  | 14  | - | ıħ  | D | 16  | P  | ī   | i  | 17  | N   | 18        | E | 19  | 1-4 | 10  | J    | 21        | K |           |    | >2  | ₽  | .23  | С   | 24  | 4 | 25  | l |
| <b>∠</b> 6 | Н  | 21  | a | .8  | С |     | I  | 29  | P  | 30  | v   | 31        | K | I   |     | 32  | -(   | .s3       | C |           |    | 34  | 4. | 35   | N   | 16  | В | 37  | 1 |
| 38         | 0  | 19  | С |     | Ì | 40  | O  | 41  | D. | 42  | Ŋ   | 43        | E | 44  | N   | 45  | В    | 46        | C | 41        | Fe | 48  | K  |      |     | 49  | A | 50  | 0 |
| П          | 1  | ,1  | E | ,2  | þ | 73  | 8  | []  | 1  | 24  | ¢   | þ         | Ĺ | П   |     | J6  | J    | 7ر•       | K | 18        | N  | -9  | 1  | 1907 | A   | 61  | C | tig | £ |
| Į.         |    | t 3 | Ρ | 64  | 0 | 65  | F  |     |    | FIE | Н   | u7        | M | υŖ  | E   | ья  |      | 70        | В | 71        | L  | 2   | ₽  | 43   | Q   | ,4  | М |     |   |
| ,5         | ٠, | 6   | Н | 7/  | 1 | 8   | K  | 79  | M. | 80  | u u | <b>81</b> | N | 82  | 0   |     |      | <b>63</b> | F | <b>84</b> | €  | d5  | 0  | Ber  | G   | 87  | l |     |   |
| H8         | ,  | 89  | Q | Ю   | A | 91  | E  | 12  | M  | 43  | K   | 14        | O | G   | I   | ł'n | E4   | 46        | J | 17        | C  |     |    | :8   | Α   | 19  | G | 106 | N |
| П          | 1  | 101 | L | 102 | K | 103 | 3M | 104 | 0  | 105 | F   | 106       | G | 107 | A   |     | 3    | 108       | В | 109       | ı  | I   |    | 110  | ) u | 111 | M | 112 | L |
| 113        | Ç  | 114 | A | 115 | F | 116 | F  | 117 | N  |     |     | 1 t E     | 0 | t19 | H   | 120 | اں ( | 121       | 0 | 122       | ., | 125 | E  | 124  | 0   | 125 | 0 |     |   |

Solución del domingo anterior: A, Empaché B. Lineales. C. Urbaniza, D. Ladeadas, E. Tesalia E. Inhumano G. Mellado, H. Ordeñaré; L. Echasen, J. Noviazgo. K. Celdilla L. Univalvo. M. Eccehomo. N. Nepales. O. Tallado P. Rosaleda, Q. Oncenas.

"El sueño, el deseo, la vanidad, la envidia, la venganza, todas las pasiones anidan en la noche del alma humana, siempre al acecho, como el zorro, el buitre o el chacal." ("El ultimo encuentro")

#### SIETE DITERENCIAS

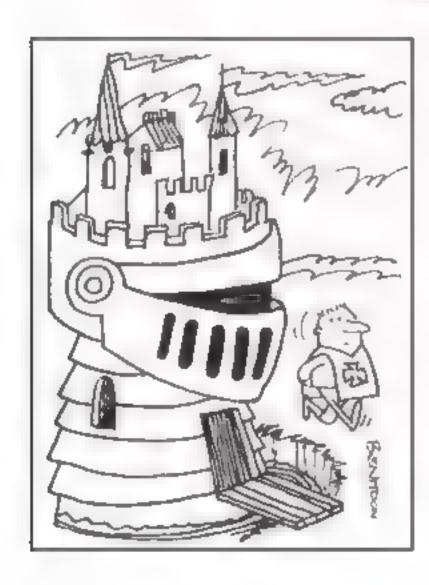

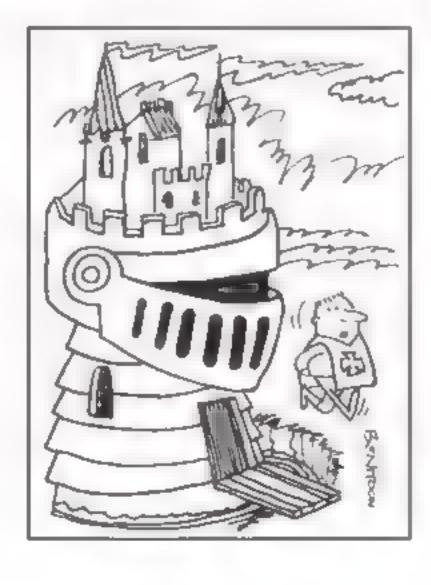

#### BATALLA NAVAL

En el tablero se oculta una flota completa, igual a la que se ubica a su lado. Algunos cuadros estan ocupados por una nave, y otros, por agua. Las formas muestran si se trata de una punta de barco, de un submarino, etc. En cada columna y en cada fila, se indica cuántos cuadros ocupa la flota en esa columna o fila. Deduzca la posición de la flota. Ningun barco ocupa castilas vecinas, ni siquiera en diagonal.

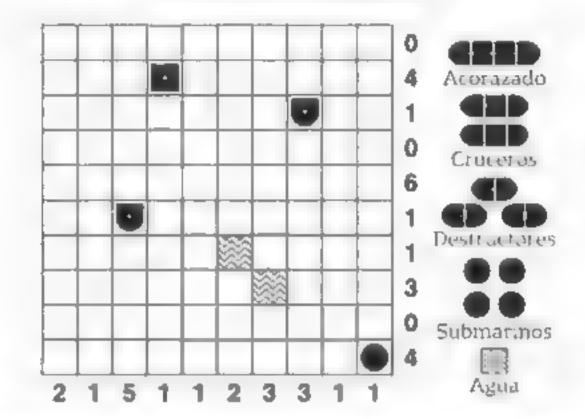

#### ELIMINACIÓN

Elimine de cada palabra una sola letra, de modo tal que las restantes formen una frase de William Faulkner.
Los acentos no cuentan

ALGA - UNTAS - PEOR - SONDA - SESO - UNA - MAL

BOL - ESOS - OLMO - PIO - ROQUE - NOE - SECA

TRES - VENDA - SEOR - DEMO - TRAMPA - NUERA

#### LLENOS Y VACÍOS

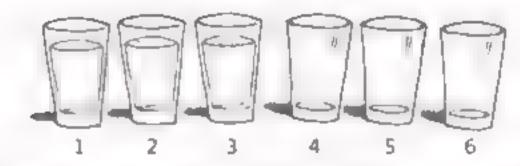

Tenemos seis vasos en fila, los primeros tres llenos de agua y los otros tres vacios. Moviendo un solo vaso, consiga que queden alternados los vasos vacios y los llenos.

#### SOLUCIONES DEL DOMINGO ANTERIOR

#### Siete diferencias





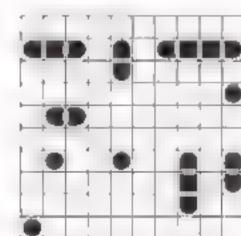

Fuga de vocales: "No era un hijo de mala madre. Era un cobarde isimplemente, y eso es la peor desgracia que puede sucederie a un hombre." Ernest Hemingway

Silaba comuni; La silaba en comun es BRI. Se forman sobrino, cabrito, rubrica y abrigo.

Las soluciones de esta edición, el próximo domingo

C Ediciones De Mente

#### INTELIGENCIA ARTIFICIAL



#### PASAJEROS CADA VEZ MÁS FRECUENTES

••• Las aerolineas de todo el mundo buscan la forma de flexibilizar sus políticas para que los pasajeros puedan viajar con sus mascotas en la misma cabina. Nuestra LA propone una solución para un viaje ideal, de un lado del pasillo, las butacas exclusivas para humanos; del otro, los asientos ideados especialmente para los animales, sin importar el tamaño y raza. Obviamente, con un servicio de atención adaptada a cada cliente: "pollo, pasta y...".

El problema no es nuevo, pero el malestar ha ido creciendo. asordinado al comienzo, hasta que estallo en conflicto abierto este verano boreal: las ciudades españolas que reciben la mayor afluencia turística (millones de personas por año) han hecho visible el hartazgo provocado por el desborde de sus calles, la saturación de sus barrios, la escasez de viviendas para los locales (y los precios desquiciados de lo poco disponible). El bastio por el bulticio y el desmadre que llegan con los visitantes de ocasion, "Antiturismo", han denominado la movida y, quienes la agitan afirmian que solo se oponen al turismo "masificado" (los cruceros, insignias del malmayor, pero tambien la organización de eventos deportivos, comerciales o artísticos que atraen muchedumbres).

Islas Canarias, Islas Balcares, Malaga, Cadiz, Barcelona, han sido escenario de populosas manifestaciones "antituristicas". Los argumentos son muchos y, por lo general, dignos de atencion. Van desde problemas objetivos (calidad del trabajo, acceso a los servicios, aumento de la polución) hasta percepciones mas subjetivas pero no menos importantes, como la sensación de ser invadados, la propia ciudad tomada por pequeños ejercitos de ocupación efimera pero continua que la vuelven invivible.

Las que as se han dirigido lo que es sensato- a las autori-



#### Turistas, go home

VERÓNICA CHIARAVALLI

dades: la "turistización" de las economias locales, señalan sus objetores, el haber hecho del turismo la principal fuente de ingresos de una región o una ciudad, pudo haber sido algo muy beneficioso decadas atras (y vaya si lo fue) pero hoy no lo es; y las ingentes sumas de dinero que produce la industria ya no llegan al vecino de a pie, que

Hasta alla el planteo parece razonable. Mas alla de las voces que advierten sobre el peligro de atacar al turismo un suicidio economico-, cada quien tiene el derecho de pedir a su gobierno que revise politicas, modifique planes, impulse ciertas iniciativas o desactive otras. ¿Lo que reciaman estos ciudadanos es lo mejor para sus ciudades? A saber (a veces somos imanes infalibles para atraer nuestra

propia desgracia). Pero lo cierto es que el malestar es palpable y la discusion merece darse.

Otra cosa muy distinta es transformar un reciamo urbano en hostigamiento odioso hacia personas de carne y hueso. Las unagenes dieron la vuelta al mundo y, aunque se las quiera aligerar recurriendo al humor, no dejan de resultar perturbadoras. Traen reminiscencias profundamente desagradables, de otros anos 20, las escenas de turistas acorralados por grupitos enardecidos que los acosanmojandolos con pistolas de agua (hechas de plastico, si, y con agua, si: chucherias inofensivas, pero con forma de pistola) mientras les gritan que no los quieren alli, hasta arrumarles el almuerzo que pacificamente tomaban en la terraza de un restaurante y obligarios a irse. Causa rechazo

ver como la breve masa que clama su derecho a una ciudad sin turistas precinta el espacio donde detecta a un grupo de extranjeros de visita y los confina ¿simbolicamente? mientras les hacen saber que no son bienvenidos. Muestran una violencia apenas contenida los carteles que rezan: "Tourists go home" ¿Y como reconocen estos nativos decentes a esos indescables?... aporque los gringos habian distinto?, ¿por el color de la piel o del cabello?, ¿por el aspecto?. ¿por la ropa que usan?, ¿por las conudas que prefieren?

Todos nos hemos sentido fastidiados alguna vez por ese turismo de manada que no respeta ni valora, que no hace el menor esfuerzo por comprender lo que oye, lo que ve, lo que ocurre; que pasea por sitios religiosos (de la religion que

fuere) sacando fotos y hablando a los gritos, como si se tratara de parques tematicos. Pero esos, los feos, brutos y malos, siempre son los otros, claro; nunca somos nosotros. Aun asi, y comprendiendo el hastio, es dificil digerir el gesto desencajado de alguien disparandole (de nuevo, aunque sea con agua) a un desconocido apacible solo porque este cometio el error imperdonable de existir circunstancialmente como "turista".

Seguramente esos indignados, los que no quieren forasteros en sus calles, con coherencia yética kantianas (omaran la prevención de no subirse jamas a un crucero (ni regalado); tampoco se apuntaran algregarismo festivo de un tour. ni viajarán en temporada alta a nuigun destino. Y tendrán la delicadeza de visitar las playas del mundo solo en invierno, para no engordar el rebaño de veraneantes que agobia cada año a los locales. Es decir, no seran nunca ellos mismos guiris insufribles. Por aquello de no hacerie al otro lo que no nos gusta. que nos hagan. Seguro. El jaleo de estos dias habilitó el debate, y avuntamientos y otras reparticiones ya tomaron medidas. A los que acarician el sueño de ver los hoteles vacios, sin embargo, les cabe no olvidar las palabras de la santa sabia: mas lagrimas se derraman por las plegarias atendidas que por los ruegos que nadie escucha.

# bienestar

Edición de hoy a cargo de Caria Quiroga y Dolores Pasman www.lnbienestar.com ar-

vida sana | nutrición | descanso | fitness | mente | viajes



GETTY (MAGES

# Para ser un supermeditador

Qué ocurre en el cerebro de las personas que acumulan miles de horas de práctica; claves para profundizar en la disciplina que mejora la calidad de vida

Páginas 6 y 7



l novelista Graham Greene solia decir que "siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro". No se sabe con certeza qué efecto tendrán las experiencias que ingresan, pero para Jorge Lozano, allá en su Monterrey natal, la infancia llegó con una madre llevando adelante una familia de cuatro hijos, de la que el es el mayor. Todo producto de un divorcio dificil que impuso la necesidad de trabajar con dedicación para lograrlo. De niño soñaba con ser musico y sus primeros pasos fueron tocando la guitarra y escribiendo canciones para eventos escolares. Aunque fue un estudiante promedio, siempre supo que tenta una habilidad natural para hablar. Se licenció en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cursó estudios en Mercadotecnia en la Kellogg School of Management de Northwestern University en Chicago Illinois. "Empecé hace una década como conferencista motivacional en universidades y empresas, pero en el momento en el que descubri las redes sociales, me di cuenta de la enorme necesidad que tenian muchas mujeres de consejos para lidiar con las relaciones negativas -relata en charta exclusiva-. Siempre he pensado que mi entorno familiar fue crucial para llevarme a donde estoy. El vera mi madre salir adelante por si misma quedó para siempre marcado en mi memoria y me llena de orgulto poder inspirar a otras mujeres a salir adelante después de un corazon roto".

Hoy conduce la seccion "El comentario de vida" en Multimedios Televisión, transmite el programa de radio "La Cabina del Drama" a Colombia, Estados Unidos y México, y colabora con Estrella TV en el programa de radio para latinos más exitoso en EE UU., dando consejos sobre relaciones humanas a su audiencia. Tiene mas de 22 millones de seguidores en sus redes sociales y ha publicado tres libros: "La suerte no es suficiente", "Ası dile" y "Estado civil: ingobernable". Asegura ser una especie de "hermano mayor" que intenta aconsejar y motivar para empoderar afectivamente a las mujeres.

#### ~¿Por qué nos mantenemos atados a la vida que tenemos si queremos otra cosa?

-Desde muy temprana edad, se nos adjuntan etiquetas, Inseguridades, barreras y creencias limitantes que se convierten en cadenas por años. Desgraciadamente, el serhumano se acostumbra a recibir migajas de cariño, atención o reconocimiento y empieza a acostumbrarse a la idea de que es lo único que merece. Nuestro entorno nos empieza a generar una normalidad que, aunque nos hace daño, es terreno familiar Hace falta cuestionarlo todo y animarse a dar el paso hacia lo que descamos.

-¿Cómo identificamos aquello que nos pesa? No siempre nos damos cuenta...

-Hay quienes pasan toda una vida sin hacerio. A veces no entendemos por que nunca nos fue bien en el amor, por que nuestra relación con el dinero ha sido mala o por que nuestro cuerpo jamas pudo llegar a su peso ideal. La respuesta se esconde en nuestro pasado. Desde una infancia en la que nos programaron, un divorcio que nos marcó con inseguridad o un trauma que todavia nos acompaña, cargamos cadenas que no nos permiten soltar. Hay que decirle adiós a todos aquellos que apostaron en tu contra y dejar atrás todo lo que roba tu paz.

-¿Que aporta el humor en esto de encontrar un camino nuevo en la vida?

-Tengo la filosofia de que la gente no recuerda las palabras que les dices, sino las emociones que le generan. Con esto en mente, me di cuenta que los consejos que le aporto a las mujeres tienen mayor (mpacto cuando vienen disfrazados de humor y risas. A veces, reirnos de nuestras propias tragedias es el primer paso para superarias y cuando somos la generación que desperto y por lo que sabemos, quienes empiezan a reirse de sus tragedias mician el camino de salida.

-¿Considera que hay matices entre las cadenas que nos atan a hombres y a mujeres?

-Definitivamente. Aunque no distinguen género, la sociedad si nos programa de formas diferentes. Muchas mujeres crecencon una enorme expectativa de perfección,

#### PROTAGONISTA

# Jorge Lozano. "Hay que decir adiós a los que apostaron en contra y dejar atrás lo que roba tu paz"

El escritor mexicano intenta en su nuevo libro "Estado civil: ingobernable", romper las cadenas que mantienen a las personas atadas a una rutina cotidiana que no les satisface

Flavia Tomaelio para LA NACION



El autor propone desanudar lazos y elegir sin cargas del pasado

estandares inalcanzables de belleza o de salud mientras que a muchos hombres aun los programan con mensajes de prosperidad económica o éxito profesional. Aun del enorme machismo que predominaba en la cultura, las cadenas parecen no haber evolucionado al mismo paso.

-¿Por que la motivacion para el cambio nos dura poco?

 Se nos enseña siempre a cambiar hábitos y modificar conductas, pero poco se habla de modificar nuestra identidad

Lucho contra las etiquetas, el hecho de que hayas pasado por un trámite de divorcio

no te convierte en una divorciada. Todos tenemos la posibilidad de reinventarnos. Pero para eso hay que abandonar una carga que arrastramos, en muchas ocasiones sin saber por qué, solo por mercia. Es una gran energia cotidiana destinada a algo que no nos aporta, además de limitarnos.

Las redes sociales reciben mucho castigo por ciertos mensajes que ofrecen y por lo adictivas en que se convierten. ¿podria darme su lado bonito de la historia?

-Definitivamente la dopamina que nos generan nos hacen estar estimulados todo el tiempo. Sin embargo, a esta generación le han aportado herramientas de acceso a conocimiento, terapia remota, reflexion y motivación. Aprendamos a utilizarla para el bien. La creatividad surge de nuestros momento de soledad y aburrimiento, si logramos desarrollar la autodisciplina para dosificar la dopamina de las redes sociales, seremos capaces de domar a la bestia más implacable nosotros mismos.

Tomo estos espacios con mucha seriedad. Aun un video de 15 segundos tiene detrás un guión que ha sido armado previamente y he cutdado al detalle. Nada es improvisado, todo es planeado. Me interesa que sea divertido, pero que todo deje un mensaje.

-Una constante en su discurso es el "cucaracho", ¿cuál es el concepto?

-Es un tipo de hombre manipulador, menttroso, jugador e infiel. No me refiero asi a todos los hombres, sino a aquellos que juegan con los sentimientos de las mujeres y después de ignorarte toda la semana, se aparecen en tus mensajes de texto un sábado a las 2 de la mañana.

Mi intención es inspirar a las mujeres a convertirse en leonas ingobernables, que no se detengan ni se dejen limitar por los corazones rotos y que no pongan su valor en las manos de ningun cucaracho.

-Su trabajo puso en riesgo su matrimonio, jes que usted también ha sido un "cucaracho"?

-Es una respuesta que doy en milibro. Haria un paralelo con el médico: el hecho de que lo sea no evita que se enferme. Yo comencé mi etapa laboral más intensa junto con mi matrimonio. Ambas cosas coincidieron en el tiempo y para mi fue un momento muy dificit de llevar. Pero esa crists tambien me ayudó a encontrarme con otro lado de mi persona: la espiritualidad.

No tiene nada que ver con la religión, pero en mis conferencias también exploro ese aspecto e intento salpicar con algo de nutrición espiritual o inquietudes en ese matiz. Parte de nuestra fortaleza nace de la construcción de nuestro ántmo

-¿Podria ofrecernos una radiografia de las emociones en este tiempo de feminismos, cuestionamiento de la maternidad, deseo de parejas no tóxicas y boom de las pantallas?

 Sin duda nuestra generación se encuentra en una licuadora de creencias en la que nos cuestionamos todo.

Generaciones anteriores buscaban venderle a las mujeres la idea de que su significado y valor venia de dos factores: sufrir y ser madres.

Hoy la mujer ha redefinido el concepto de solteria, ha renunciado a aguantar humiliaciones, infidelidades y maltratos con tal

de tener una pareja. Los retos no han terminado, porque, aunque las redes sociales han servido para liberarnos de algunas cadenas, nos han atadoa una guerra de comparaciones y ataques a nuestra autoestima. La pelea para las mujeres y hombres de esta generación continuará. Las batallas que nosotros nos neguemos a luchar, son las que nuestros hijos tendran que librar

-Insiste en que su expertise es complementario a la terapia y convoca a quienes lo siguen a que se analicen...

-Me considero un motivador, una especie de expositor de alarmas para que te des cuenta de lo que te sucede, te despabiles. Pero mis palabras son los "primeros auxilios" para cualquier proceso emocional. De hecho, pediria que todos estén alertas frente a aquellos que invitan a probar soluciones mágicas para tus relaciones, tu matrimonio o para tu autoestima. Cuando el dolor de cabeza no se va después del analgesico y permanece algunos dias, todos debemos ir al médico. Las emociones no son una excepción. Puedo ofrecer un cambio de perspectiva, una forma de leer el problema que te haga despertar del sitio en el que estás anidando, pero casí con seguridad salur de ahi no va a ser solo el resultado de algunas frases inspiradoras, Mis libros y mis charlas intentan ser una especie de encuentro colectivo, con el soporte de un grupo enorme, impulsan a crear cambios, cada uno debe hacer después lo necesario para que sucedan.

−¿Qué es aquello que debemos impedir que nos gobierne?

-Literalmente por nada de lo que nos pasó. Es el paradigma para convertirnos en nuestra versión más libre y más feliz. •





CRIANZA -por Maritchu Seitún -

#### Los adolescentes. el dinero y las apuestas

e está hablando mucho de la ludopatia en menores de edad, de las apuestas que hacen los adolescentes, en su mayoria varones, sin ningun tipo de control por parte de la sociedad o de los padres. Se convierte en una enfermedad porque no pueden controlarse ni frenar y puede llevarios a serias dificultades.

Hasta hace no muchos años se jugaba en los casinos, lejos de las ciudades, y habia que ser mayor de edad para acceder, habia locales para jugar al loto, al quini y otros, todo ello altamente adictivo, pero solo accesible para mayores de 18 años. Hoy los menores pueden apostar online -no o vienen los acreedores a reclahay controles para evitario- y son incitados a hacerlo por multiples medios: redes sociales, clubes, periodistas, camisetas de futbol. jugadores, streamers, influencers.etc. Loschicosabren Twitch. Klck, You Tube, Instagram y ven a muchas personas comentando que ganaron sin mostrar el lado taban raras. oscuro ni los riesgos.

Talcomo ocurre con los vapeadores, el alcohol o las drogas, no todo adolescente cae o se pierde en una ludopatia, cada historia es distinta, cada organismo responde a su manera, la fortaleza interna y el discernimiento de cada uno son también diversos, pero cuando empiezan a jugar no saben -ni pueden saber- cual de ellos va a quedar atrapado. Desde su omnipotencia todos dicen-"a mí no me va a pasar"... hasta que ocurre.

La conciencia moral se diluye en el grupo, muy especialmente en la adolescencia, etapa de muchas dudas en la que buscan su identidad como sea y donde pueden:en el tema deapuestas se van llenarnos de ansiedad, en concontagiando y se les borronea el versaciones cortas, que sepan que criterio personal, se incitan unos a otros a sumarse, y empiezan ganando -es el camino del sistema para entusiasmarlos-: por sus organismos circula mucha adrenalina, es divertido, excitante, y a menudo imparable.

No tienen la fortaleza interna. ni los recursos para detenerse en esa carrera loca, por lo que no deberian empezar por lo menos hasta ser mayores de edad y hacerlo con su propia plata, ganada con su esfuerzo personal.

Empiezan usandosu semanalidad, o la plata del almuerzo o la de las salīdas, y luego van buscando distintas formas de obtener dineroque descubren en el afàn de seguir jugando. Cuando ganan, en su entusiasmo, quieren seguir, y cuando pierden lo hacen por decigarrillos, tenemos que lograr recuperar lo perdido. No saben, como tenemos claro los adultos, que a la larga jel unico que gana es el organizador!

Usanvarias plataformas de juego, a veces casinos, otras apuestan a resultados de competencias deportivas, nadie les pide datos personales, o ellos pueden "trucharlos" sin problema. A veces reciben

dinero como regalo de bienvenida, y tambien se sortea plata. Se los engancha como streamers de juego, les dan un código y ganan cuando otros usan su código, la gente los sigue y los miran porque ganan y pierden en vivo, y porque en elentusias mo deganar regalan plata a sus seguidores.

La mayoria de las veces los padres se enteran muy tarde. cuando sus hijos, atrapados en su adicción, se han metido en muchos problemas: les avisa el colegio, o los padres de algun amigo, o encuentran gastos inexplicables en sus tarjetas, o desaparecen objetos de valor en casa (que fueron empeñados por sus hijos) mar No es fácil atender señales de cosas que nos parecen inconcebibles y por eso no vernos las primeras señales y recién cuando cae el velo y descubrimos la verdad en un "efecto dominó". entendemos conductas o situaciones anteriores que nos resul-

Hoy muchos adolescentes tienen billeteras virtuales que sus padres recargan y no tienen conciencia de lo que gastan ni nocion del valor del dinero. O tienen adicionales de tarjetas de credito de sus padres, o pueden comprar en la computadora con la tarjeta habilitada de sus padres. Se parecen a los chiquitos de 3 y 4 años que creen que el dinero aparece mágicomente en el cajero.

¿Qué podemos hacer los aduitos? En primer lugar informarnos, estar atentos para saber que esto ocurre en nuestro entorno cercano de modo de poder explicarselo a nuestros chicos. Hablar concilos con clandad y calma, sin asustarios, ni amenazarios, sin cuentan con nosotros, y que contarmos lo que ven o les pasa los va a ayudary no les va a traer mayores problemas. Empecemos apensar en retirarles las tarjetas, cancelar su acceso a las nuestras, volver a darles plata en efectivo en lugar de recargar sus billeteras virtuales, para que registren lo que gastan, aprendan a administrarse, y para complicar les el ingreso a las apuestas virtuales. Mensualidades o semanalidades fiias, en lugar de cantila libre. No todos van a hacer mal uso de los recursos. pero el juego es altamente adictivo y no sabemos cuál de nuestros huos puede caer

Con el esfuerzo de muchas personas la sociedad logró que desaparezcan los avisos de alcohol y lomismocon las publicidades de juego en una sociedad mucho más compleja y con multiples recursos para tentar a nuestros chicos a estas actividades tan altamente adıctivas y perjudiciales para los menores... y para muchos mayores también! •

Psicóloga especializada en crianza



Legumbres, cereales integrales, papa, batatas y chocio, entre los carbohidratos saludables

#### **NUTRICIÓN**

# Cinco creencias que pueden ser dañinas sobre el déficit calórico

Especialistas derriban algunas de las falacias que circulan en las redes sociales, y advierten acerca de los problemas que puede generar una alimentación baja en calorías y nutrientes

Melanie Shuiman LA NACION

Idesenfrenado uso de las redes sociales hace que circulen sin cesar tendencias y consejos en materia de alimentación que pueden ser erroncos. \*Hay mucha desinformación y personas que sin ser especialistas dan tips que a la larga pueden causar daños físicos y mentales", reflexiona Yael Hasbani, health coach especialista en Nutrición Holistica.

Para lograr un déficit calórico, situación que implica consumir menos calonas de las que el cuerpo quema a diario, segun explican desde el portal Medical News Today, hay que tener cuidado y no dejar nada librado afazar porque tal como mencionan en un informe de la institución, una persona necesita un minimo de energia y nutrientes diarios para mantener optimas sus funciones vitales. De lo contrario, podria aumentar el

rtesgo de manifestar algun problema de salud

Segun enumeran desde la entidad, se incrementan las chances de que un individuo desarrolle cálculos biliares y que tenga mayor predisposición a enfermarse con frecuencia, a experimentar cambios en el humor y el comportamiento, y a tener dificultades para conciliar el sueño. Además, perderá parte de su densidad ósea y el cerebro no tendra suficiente energia.

De todas maneras los especialistas insisten en resaltar que la cantidad de calorias que cada uno necesita incorporar a diario es relativa y varia de acuerdo a la edad, el sexo, la altura, el peso, el estilo de vida y la composición corporal.

En términos generales, para un hombre sedentario de entre 21 y 40 años, desde Medical News Today aconsejan que el número ideal de calorías a consumir por dia es de 2400; para el mismogrupo pero de 41 a 60 años, 2200; en el caso de las mujeres sedentarias de 26 a 50 años, estiman un consumo diario de 1800 calorias y a partir de los 51 años en adelante, sugieren incorporar alrededor de 1600 calorias por dia.

En relación a la masividad de creenciasy metodos que circulan acerca de como alcanzar el deficit calorico, expertos derriban cinco de los mitos más populares que circulan sin cesar en la sociedad.

#### • Evitar los carbohidratos

Para Hasbani, los carbohidratos son necesarios ya que son fuente de energia: "Se los considera uno de los macronutrientes más importantes porque a partir de ellos obtenemos glucosa", explica la especialista. Además, agrega. "No podemos evitar los hidratos



de carbono porque nuestros te-Jidos y órganos son glucodependientes".

Aunque hay que destacar que no todos los alimentos de estas características son del todo saludables. En este sentido, el objetivo será inclinarse por aquellos que son "fuente de hidratos de carbono de absorción lenta para evitar los picos de insulína y obtener sensación de saciedad",

Por esto el requisito es que contengan fibra. Algunas opciones, enumera Hasbani son las frutas. las legumbres, los cereales integrales y las hortalizas, en especial las papas, las batatas, la mandiocayel choclo. La recomendacion. especifica la health coach, es comerlos enteros, incluso con cáscara para aprovechar la totalidad de sus propiedades.

Por dia, "lo sugerido es ingerir un minimo de 130 gramos de hidratos de carbono para evitar Ingresar en cetosis", Indica Hasbani. Una fuerte restricción de carbohidratos puede hacer que el cuerpo descomponga las grasas en cetonas para obtener energia. lo que se denomina cetosis, segun explican desde la Mayo Clinic. La cetosis puede causar efectos secundarios como mal aliento, dolor de cabeza, fatiga y debilidad.

De todas maneras, quienes deben restringir su consumo, comenta Analia Yamaguchi, médica clinica especialista en Nutrición del Hospital Italiano, son las personas celiacas o con intolerancia.

#### 2 Los alimentos que figuran como bajos en grasas son saludables

Yamaguchi advierte en tener cuidado con las etiquetas que figuran en los alimentos porque pueden decir "bajo en grasas", pero en realidad no contener ninguna de carácter saludable Estas ultimas, menciona la médica, son principalmente el omega 3, presente en los pescados de aguas profundas,

en los frutos secos y las semilias. Además, Hasbani ahonda en que para asegurarse que los ali-

mentos sean sanos y de calidad hayqueleersurotulado: "Muchas veces para reducir las grasas se aumentanotros ingredientes que pueden ser nocivos para la salud, por ejemplo, el sodio o el azucar. Por lo tanto, no siempre aquello que figura como bajo en grasas es saludable", revela Hasbant,

#### • Hay alimentos que aceleran el metabolismo y permiten la pérdida de peso

"No existe ningun alimento que sea salvador", dice Yamaguchi. Lo importante, señala, es tener un patrón de alimentación saludable. Por su parte, Hasbanl explica que por ejemplo los alimentos integrales podrian colaborar en el control del peso corporal gracias a que son fuente de fibra y no contienen grasas saturadas, de todas maneras, "hay que contemplar que lo recomendado es nutrirse de forma variada y en equilibrio", aclara la health coach

#### • Hay que hacer una rutina intensa de ejercicio

Este punto es considerado un mito para las dos especialistas quienes argumentan que empezar a hacer ejercicio de la nada y a lo brusco puede traer el mesgo de lesiones, sobre todo cuando se hacen sin el control de un profesional de la actividad física. Y si bien resaltan que es fundamental estar fisicamente activos, hay que tener habitos que se puedan sostener en el tiempo.

Yamaguchi comenta que cada persona tiene que hacer una rutina acorde a su estado fisico y capacidades. "Un adulto mayor por ejemplo, puede inclinarse por el taichí, voga o natación", dice la medica y suma: "La actividad que se opte por realizar tiene que ser adecuada a la edad y a las condiciones individuales". La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda practicar entre 150 y 300 minutos de actividad fisica moderada por semana y en lo posible, combinar ejercicios aerobicos con los de fuerza.

#### Se deben eliminar las colaciones

Las especialistas consultadas coinciden en que el consumo de las colaciones es relativo a cadapersona, su estilo o etapa de vida en la que esté. Por un lado Yamaguchi comenta que hay veces que con hacer cuatro comidas al dia es suficiente. De todas maneras no ocurre lo mismo en, por ejempio, personas con diabetes, quienes en palabras de Hasbani tendrian que incorporar más seguido carbohidratos complejos de buena calidad para mantener estables sus niveles de glucosa.

En otros casos, "están los que desayunan temprano y almuerzan tarde, entonces van a necesitar comer algo a media mañana para devolverle al cuerpo la energia que perdió", comenta Hasbani En el otro extremo, añade la especialista, quizas alguien desayuna muy potente y no siente la necesidad de consumir una colaclón a media mañana "y tambien es totalmente válido", actara la health coach. Lo importante, coinciden ambas especialistas, es escuchar al cuerpo: "Hay dias que vas a tener mas hambre que otros o que vas a necesitar sumar mayor cantidad de energia", precisa Hasbani.

A la hora de elegir la mejor colación, Insisten en que hay que inclinarse por alimentos fuente decarbohidratos complejos tales como las frutas, los frutos secos, los hummus y dejar de lado ios de carácter ultraprocesados tales como los snacks, las papas fritas o las galletitas.

#### VIDA SANA

### La felicidad y el sentido de la vida: tres perspectivas diferentes pero complementarias

Integrar la filosofía estoica con la economía de la Escuela Austriaca y los principios del budismo, enriquece nuestra visión

Cristian García Sarubbl para LA NACION

a busqueda de la felicidad y el sentido de la vida es un tema que ha ocupado a filosofos y pensadores a lo largo de la historia. Pero también es algocontemporáneo, muy relacionado con nuestro trabajo, con la vida familiar, con la relación que mantenemos con amigos, o con el manejo de las dificultades y desafios que nos presenta la carrera profesional y la vida en general.

Este ensayo pretende explorar estas cuestiones desde tres perspectivas diferentes pero complementarias: la filosofia estoica de Seneca, las ideas de la Escuela Austriaca de Economia, y los principios del budismo.

Lucio Anneo Seneca, uno de los mas destacados hiósofos estoicos, sostuvo que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Segun Séneca, "la felicidad es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad". ("De la brevedad de la vida"). Para él, la verdadera felicidad surge de la serenidad interior y la virtud.

Seneca argumentaba que el control de nuestras emociones y deseos es fundamental para alcanzar la tranquilidad y el contento En su obra "Cartas a Lucilio", escribe: "No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es suficientemente larga y nos ha sido dada generosamente para lograr las mas grandes hazañas, si la utilizamos bien". Esta reflexion nos invita a valorar nuestro tiempo y a centrarnos en lo que verdaderamente importa para nuestro bienestar

La Escuela Austriaca de Economia, con pensadores como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, aporta una vision centrada en la libertad individual y la responsabilidad personal. Para Mises, "el hombre estibre de elegir y de moldear su destino" ("La accion humana"). Este enfasis en la libertad de eleccion y la responsabilidad personal resuena con la noción de que cada individuo es responsable de su propia felicidad

Mises y Hayek sostienen que la interacción voluntaria en un mercado libre permite a las personas buscar sus propios intereses y, al hacerlo, contribuyen al bienestar general. Havek, en "Camino de servidumbre", advierte sobre los peligros del control estatal excesivo y defiende la importancia de la libertad individual para la creatividad y el progreso. Esta perspectiva subraya que el sentido de la vida puede encontrarse en la busqueda de objetivos personales y en la autonomia para tomar decisiones que alineen con nuestras metas y valores.

El budismo, por su parte, ofrece una perspectiva única sobre la felicidad y el sentido de la vida, centrada en la responsabilidad de nuestras acciones y el desarrollo de la mente. El Buda enseño que "somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el mundo" ("Dhammapada").

Esta enseñanza resalta la importancia de la autocomprension y la meditación como medios para alcanzar la claridad mental y la paz interior Además, el budismo enfatiza el concepto de karma, que sugiere que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas, que afectan nuestro bienestar presente y futuro. Al ser conscientes de nuestras acciones y sus impactos, podemos vivir de manera más ética y significativa.

Integrar estas tres perspectivas ofrece una vision rica y multidimensional de la felicidad y el sentido de la vida. Desde Seneca, aprendemos la im-

portancia de la serenidad interior y la virtud como fuentes de felicidad. La Escuela Austriaca de Economia nos recuerda el valor de la libertad individual y la responsabilidad personal en la busqueda de nuestros objetivos. El budismo, por su parte, nos enseña a ser conscientes de nuestras acciones y pensamientos, cultivando una mente clara y compasiva.

En definitiva, tratando de integrar estas tres enseñanzas. creo que la opcion por una mefor vida individual en un marco de libertad tal como lo plantean los austriacos, se puede conseguir por medio de una mayor autoconciencia y de la postura serena ante los momentos clave de la vida, tal como lo expresa Seneca, Y consegutmos serenidad al distanciarnos de las cosas, cuando logramos desapegarnos de ellas tal como nos enseña el budismo.

Como ha expresado el experto en felicidad de la Universidad de Harvard, las tres ideas más importantes sobre la fellcidad son: la importancia del permiso para ser humanos, el principio de felicidad sostentble a través de encontrar un propósito y la práctica de la gratitud."Cuando nos enfocamosen lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, cultivamos un sentido de abundançia v satisfaccion".

Masallá de la coyuntura politica, social y económica, la felicidad y el sentido de la vida pueden encontrarse al armonizar la serenidad interior, la libertad y la responsabilidad individual, y la conciencia ética de nuestras acciones. Esta integración nos ofrece una guta para vivir de manera plena y significativa, enfrentando los desaftos de la vida con sabiduría y propósito para no cometer el peor de los pecados, como escribió el genial Jorge Luis Borges en "El oro de los tigres", el de no ser feltz. •



Es importante encontrar un propósito y el sentido de la gratitud

SHUTTERSTOCK

#### Testimonios de los expertos



Lorena Liobenes

"Tendemos a pensar que la meditación nos va a mejorar, pero en realidad se trata más de aceptarnos tal cual somos"

#### NOTA DE TAPA

# Supermeditadores. Mitos vinuevos

# Mitos y nuevos descubrimientos en el estudio de los yoguis modernos

Un análisis de lo que ocurre en el cerebro de las personas que acumulan miles de horas de práctica; las claves para sumergirse en la disciplina que promete reducir el estrés, mejorar el sueño y aquietar el yo





Pepe Sánchez EXBASOUT BOLISTA

"Ya no construyo mi mundo en base a lo conceptual o a mis pensamientos; la mayor riqueza está en el cuerpo y en el inconsciente"



Mariano Sigman

"Estamos
aprendiendo que
uno puede poblar
la conciencia de
una experiencia
que es
cualitativamente
distinta y brinda
bienestar"

n julio de 1998, hace 26 años, un filosofo y un neurocientifico hicieron la apuesta más famosa en elelusivo campo de los estudios sobre la "conciencia". El cientifico alemán Christof Koch, muy optimista por entonces con los avances por venir, le apostó una caja de buenos vinos a su amigo, el filosofo australiano David Chalmers, a que en 25 años o menos podriamos determinar cuáles son los "correlatos neuronales de la conciencía", o en que parte del cerebro se produce la experiencia consciente

No fue una apuesta asi nomás: se establecieron criterios estrictos para determinar el resultado, y varios equipos de investigadores se abocaron al proyecto. El año pasado conciuyó el lapso y se declaró un ganador indiscutible: Filosofia I – Neurociencias O. Koch dijo que por entonces se encontraba muy entusiasmado con los avances en los estudios de ADN, con aplicaciones empiricas, y creia que algo así podría pasar con los misterios más insondables de nuestro cerebro.

Sin embargo, en varias entrevistas posteriores, Koch y Chalmers se mostraron optimistas, destacaron que hubo muchos avances y renovaron la apuesta, que esta vez vence en 2048.

El campo de los estudios sobre la conciencia está hoy en ebulhción, cuando hace 30 años era un tema -por varios motivos que veremos- tabu en la academia. Hay docenas de teorias que compiten por explicar su fenomenologia y naturaleza, con discusiones furiosas entre distintas escuelas de pensamiento. Para empezar, hay distintas definiciones sobre qué es la "experiencia consciente", y eso complica aun más el panorama.

"La conciencia en definitiva es el filtro en la manera en que percibimos el mundo, y siempre se la abordo como a las grandes preguntas como el origen del universo, como las supercuerdas, cuestiones que son muy fundamentales pero por ahora poco aplicadas", dice a LA NACIÓN el neurocientifico Mariano Sigman, autor de varios best sellers como "El Poder de las Palabras" y "La Vida Secreta de la Mente", pero ahora aparece una veta nueva de estudio, muy interesante, de pensar el tema alrededor de que tenemos cierta capacidad de definir el flujo y el contenido de la conciencia".

Para Sigman, "estamos aprendiendo que uno puede poblar la conciencia de una experiencia que es cualitativamente distinta y eso se vincula directamente con el bienestar y la salud mental".

Y aqui entran en escena los "supermeditadores", y lo ultimo que se está descubriendo a partir de lo que ocurre en el cerebro (con mediciones que son cada vez más fiables y especificas) de las personas que acumulan miles de horas de práctica de distintos tipos de meditaciones.

La conversación con Sigman, y la nueva veta a la que se rehere, tienen que ver con investigaciones como las plasmadas en el líbro del hlösofo de la conciencia Thomas Metzinger. "The elephant and the blind" ("El elefante y los ciegos", aun no traducido), en el que relevó más de 500 estudios sobre "supermeditadores" en 57 países, con grandes muestras de mediciones psicométricas, que puede iluminar (algo) la forma en la que el cerebro, la conciencia y las ilusiones del yo interactuan. El autor trata de liberarse de la retórica newage y de la de religiones antiguas, y el título del libro hace referencia a la alegoria india de un grupo de ciegos que tocan un elefante y unocree que hay una serpiente (el que toca la trompa), y asi sucesivamente, que sirve para resaltar nuestra ignorancia cuando nos enfrentamos a tematicas ultra complejas.

#### Al pie del Himalaya

El libro de Metzinger no es el primero que aborda esta temática. Aunque ya tiene unos años (se publicó en 2017), "Rasgos alterados"

(Ediciones B), de Daniel Goleman y Richard Davidson cuenta la historia de cómo las prácticas de meditación de Oriente Hegaron, a partir de la década del 70, a Occidente, y de cómo la evidencia cientifica sobre sus ventajas y postbilidades se fue acumulando desde entonces, y particularmente de manera muy significativa en los ultimos años.

Goleman es un doctor en Psicologia de Harvard, autor de exitosos ensayos como "Inteligencia Emocional" y "Focus".

Davidson es un neurocientifico de renombre y un pionero en la que ahora se conoce como "neurociencias contemplativas".

Ambos cuentan que, como jóvenes graduados a principios de los 70, y luego de experiencias individuales de meses de meditación en la India y el Tibet, sus tutores universitarios les decian que estaban locos cuando anunciaron que quenan dedicarse a estudiar estos temas.

Por entonces el tema de la conciencia y sus estados alterados estaba prácticamente prohibido luego de los escandalos por los experimentos de Timothy Leary y Richard Alpert con psicodelicos en estudiantes de Harvard, lo cual hizo que se los destituyera publicamente de esta prestigiosa universidad.

Con los "rasgos alterados", los autores se refieren a rasgos duraderos que pueden surgir y permanecer más alià de la meditación. Los rasgos alterados delinean nuestra conducta en la vida condiana, no solo durante o inmediatamente después de haber meditado, "Desde nuestro punto de vista, el mayor impacto de la meditación no consiste en mejorar la salud o lograr éxito en los negocios, sino en acercarnos a lo mejor de nuestra naturaleza", dicen Goleman y Davidson.

Los autores cuentan los inícios infruetuosos -y la curva de aprendizaje muy costosa- de las primeras mediciones a "yoguis expertos", con aparatos muy primitivos que se trasladaban en animales hasta bases del Himalaya yotros lugares remotos, y que fue-



ron un fracaso total porque los "supermeditadores" no tenian el mas minimo interés en colaborar con la ciencia occidental.

No es, tampoco, la primera puerta que se abria a este mundo. Ya en 1830 Thoreau, Emerson y otros trascendentalistas estadounidenses coquetearon con los saberes orientales, y casí un siglo más tarde Sigmund Freud recomendaba a los psicoanalistas que mantivieran una "atencion flotante" cuando escuchaban a sus pacientes. Pero el ida y vuelta mas sistematico, con detalles sobre la práctica y secretos de los "supermeditadores" se dio en los ultimos 50 años, cuentan Goleman v Davidson.

Un punto de inflexión para poder empezar a estudiar a los "supermeditadores" fue la colaboración de Matthieu Ricard, un biologo molecular del Instituto Pasteur, que hizo su tesis bajo la tutela de François Jacob. luego premio Nobel de Medicina. Después de obtener su doctorado, Ricard abandono su promisoria carrera de biologia y se convirtió en monje Durante decadas transcurridas desde entonces vivió en retiros, monasterios y ermitas.

Mathieu fue el primer monje que se ofreció para que lo estudiaran en laboratorios, y gracias a la confianza que le tenian suspares. pronto más de 20 yoguis muy experimentados accedieron a viajar y pasar meses en universidades en EE.UU., con sus cerebros analizados mientras realizaban distintos tipos de prácticas. Fue el inicio formal de una serie de descubrimientos que asombraron desde entonces a los neurocientíficos que se dedican a estudiar este campo.

#### Las tres oleadas

¿Qué se descubrio? Lorena Llobenes se recibió de medica con Diploma de Honor en la UBA y trabajó muchos años en el área de neuro-pediatria del Hospital de Niños, antes de dedicarse de lleno a la investigación sobre neurociencias contemplativas, tema sobre el cual en la actualidad es una autoridad mundial. Llobenes cuenta a LA NACION que hubo tres grandes oleadas en los estudios sobre la meditación: "La primera fue todo el trabajo de Jon Kabat-Zinn con el mindfulness y su programa de reducción del estres, que entrena la atención en sus distintas formas; luego vino una segunda oleada de prácticas que ilamamos generativas o constructivas (donde entra el cultivo de la compasion, la gratitud, la generosidad, etc.), y finalmente la tercera ola, que estamos viendo ahora, que tiene que ver con deconstruir nuestra idea del yo".

En esta ultima ola, plantea Llobenes, el objetivo es aquietar (algo) a nuestro "yo biografico" (construido desde la narrativa, la conceptualización y el diálogo interno) para empezar a darle más espacio al "yo experiencial"

En este camino de las tres olas hay una gran cantidad de descubrimientos prácticos que pueden servir mucho para mejorar el blenestar. Uno tiene que ver con un paper. famoso, "A Wondering Mind is an unhappy mind" ("una mente pensativa es una mente infeliz"), de Daniel Gilbert y co-autores. Gilbert descubrió que, en promedio, pasamos la mitad de nuestra vida (o mas) pensando en cosas que no ocurren, y que eso lleva a malestar emocional porque el cerebro consume más energia que cuando estamos focalizados y por el sesgo hacia la negatividad que percute en ese derrotero de irnos por las ramas.

creatividad pondera estos procesos de divagación y menos foco para tener buenas ideas. "Hay que mantener un equilibrio, como en todo", acota Llobenes. El pensamiento divergenteque tracesos "momentos Eureka", de las ideas en la ducha, sigue siendo muy importante, el tema es no abusar de ese estado.

Lo que sí se logró comprobar con evidencia abrumadora es la correlación alta entre distintas prácticas de meditación y variables

de bienestar Con varias horas de meditación semanales desde hace ya tres años, el ex basquetbolista y medalla dorada en Atenas 2004 Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, un pionero mundial en la nueva agenda de bienestar, da fe de los enormes beneficios asociados. "Ya no construyo mi mundo en base a lo narrativo y conceptual, o a mis pensamientos, vas descubriendo que la riqueza mayor está en el cuerpo y en el inconsciente. Las respuestas del campo mas conceptual pueden generarte pseudo-seguridades que son necesarias para la supervivencia, pero en la practica nos siguen rodeando de angustia y de lo contrario al bienestar".

Para Pepe Sanchez, hay que dedicarle menos tiempo a "querer tener razon, que es una lucha que dimos por demastado tiempo y que termina siendo vacia, y más a la entrega al océano de lo no-conceptual, que es lo que trae en definitiva más armonia y bienestar".

En el camino de los estudios sobre supermeditadores en la última decada aparecen distintos beneficios asociados a distintos tipos de prácticas. Pero Llobenes remarca una frase de la monja budista Pema Chodron que lo simplifica todo: "Tendemos a pensar que la meditación nos va a mejorar. pero en realidad se trata más de aceptarnos tal cual somos ahora".

Y mientras Chalmers y Koch se toman su caja de seis vinos Madeira de 1978 y renuevan la apuesta sobre la conciencia por 25 años mas, la conversación sobre meditación esta Estodo un dato, porque la literatura sobre creciendo de manera explosiva. En el ultimo festival de innovación SXWX, que se realizó en marzo en Austin, EE.UU. y está considerado una meca de la vanguardia, la palabra más mencionada en seminarios y actividades en 2024 fue "compasión". En ediciones anteriores habiasido "Web3", "IA" o "Marte". Pasamos de la urgencia por explorar planetas lejanos a indagar en un territorio más cercano, pero tal vez más desconocido: el de nosotros mismos. .

#### Para mantener la mente atenta



La vida secreta de la mente MARIANO SIGMAN Ed. Debate

Un viaje al centro de los pensa mientos. Explora cómo funciona el cerebrohumano y cómo influye en nuestras decisiones, emociones y percepción del mundo

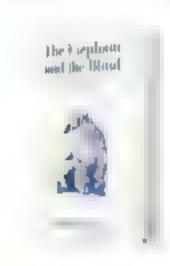

The elephant and the blind THOMAS METZINGER The MIT Press

Uno de los principales investigadores del mundo sobre la conciencia. argumenta que la percepción del yo es una construcción mental ilusoma



Rasgos alterados DANIEL GOLEMAN Ediciones B

Examina cómo la meditación y otrasprácticas contemplativas pueden cambiar permanentemente la mente, el cerebro, mejorando el bienestar y la cognición.



I am a strange loop DOUGLAS HOFSTADTER Ingram Publisher

Analizalanaturaleza de la conciencia y el vola traves de bucles autorreferenciales, argumentando que nuestra identidad es un fenómeno emergente







Contemplar los colores del río produce una mágica vibración espiritual

**POR EL MUNDO** 

# **Praga.** La ciudad donde Einstein tocó el violín y Neruda encontró su nombre

El misterio y la magia de sus calles y puentes conectan con un universo en el que se cruzan la historia, la música y la literatura, un museo a cielo abierto que milagrosamente se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra

Luciano Román LA NACION

aminar por Praga es mucho mas que una aventura turística, es una experiencia que atraviesa todos los sentidos y que, de alguna forma misteriosa, nos conecta con un universo en el que se cruzan la historia, la musica y la literatura. Es el encuentro con la identidad de un puebloque ha conocido los peores dolores y tragedias y que, precisamente por eso, celebra la vida de un modo muy especial.

Decir que Praga es una ciudad mágica tal vez sea caer en el lugar comun. Pero caminar por sus calles ocruzar sus puentes en una tarde de primavera, asomarse a sus iglesias, escuchar sus sonidos y mirar sus colores produce exactamente eso: una mágica vibración espiritual. Praga es una ciudad envolvente y

musical, en la que el Moldava fluye con ritmo sereno y en la que el espiritu de Kafka, junto al de grandes artistas y compositores, impregna la atmósfera cotidiana con una presencia constante

Este año se cruzan dos aniversarios que movilizan a la Republica
Checa: 100 años de la muerte de kalka y 200 años del nacimiento de Bedrich Smetana, uno de los grandes
genios de la musica clasica. No son
meros hitos cronológicos. Recuerdan a próceres culturales por los
que los checos sienten un especial
orgullo. Son nombres que de algun
modo definensu identidad y refuerzan los lazos entre pasado y presente, que todo el tiempo se reflejan en
la idios incrasia de este país.

Smetana (1824-1884) compuso sus mejores obras cuando había quedado completamente sordo. Un dato que nos recuerda los mistertos y paradojas de la vida. Beethoven también habia perdido la posibilidad de oír la musica y las voces, como Borges, la de ver los colores y las letras: "Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestria de Dios, que con magnifica ironia me dio a la vez los libros y la noche".

Valgan la cita y la mención del gran maestro de la literatura argentina para marcar el contraste en la valoración de los "próceres culturales". Kafka es en Praga una estrella viviente: una atracción turistica, una referencia includible, un simbolo del humanismo que se recuerda a traves de esculturas públicas, como la impactante "cabeza de Kafka", festivales, museos y homenajes permanentes. Para visitar su casa hay que hacer largas filas y reservar con anticipación. En la calle Maipu 994, donde Borges vivió

por más de cuarenta años, se robaron la placa que lo recordaba.

Los artistas e intelectuales checos estan en los nombres de las calles. en los monumentos de los parques y hasta en las paredes de los bares. Eso lleva, por ejemplo, a descubrir algunas curiosidades: la "calle Neruda" es una de las mas transitadas del circuito turistico porque conduce, después del Puente de Carlos, hasta el castillo de Praga. ¿Es un homenaje al poeta chilenoque ganó el Nobel en 1971? No. Lleva el nombre del escritor checo Jan Nepomuk Neruda, que nació y vivió en Praga en la primera mitad del siglo XX y que le prestó el pombre al autor de Veinte poemas de amor y una canción desesperada. "Nuestro" Neruda sudamericano se llamaba en realidad Ricardo Neftali Reyes y, aligual que otro Nobel de Literatura, Bob Dylan, decidió abandonar su propio nombre. Eligió como seudónimo el de aquel escritor checo que Praga recuerda en la denominación de una calle encantadora.

La literatura es un pilar central de la cultura checa. Bibliotecas como la Klementinum o la del Monasterio Strahov (donde se filmaron escenas de un éxito de Hollywood como Casino Royal) conservan tesoros de valor incalculable y son verdaderos iconos del patrimonio cultural de la humanidad. Pero tal vez la musica clasica sea en este rincón de Europa un arte más popular.

#### La música, como el fútbol

Paraentender el vínculo de los checos con la musica vale la pena rescatar una metáfora que aporta el director de orquesta Vaclav Luks: "en los siglos XVIII y XIX, la música era para los checos lo mismo que fue en el siglo XX el futbol pa-







Foros similarstock. La calle Nerudova lleva su nombre en honor al escritor checo Jan Nepomuk Neruda.

ra los argentinos o los brasileños. los hijos de las clases trabajadoras buscaban en el piano o el violin el sueño de convertirse en cracks para sacar a sus familias de la pobreza, como lo hace un sudamericano con la pelota en un potrero". Es una comparación acertada, porque de la misma forma que hoy puede verse a un chico haciendo "jueguitos" o pateando penales en cualquier plaza argentina, en la Republica Checa puede escucharse a un pianista tocar en la calle o en los parques, donde muchas ciudades instalan pianos publicos para que cualquiera ejercite ese talento: lo hacen todo el tiempo, y no por una moneda ni "a la gorra", sino por el simple placer de tocar. Así, gente de todas las edades aporta una melodia inspiradora al trajin de la vida urbana

Ese vinculo nace en las escuelas. la música y la danza forman parte de la enseñanza secundaria. Un martes o un miércoles cualquiera puede haber en las iglesias, conventos o sinagogas del centro de Praga hasta siete o diez conciertos simultáneos, la mayoria con entrada libre o con un ticket muy accesible

Praga tiene tal simbiosis con la música que sus guias turísticos no hablan de Einstein como el padre de la Teona de la Relatividad sino como violinista. El genio de la fisica dio clases en la capital checa durante tres semestres (entre 1911 y 1912), pero muchos recuerdan su aficion por el violin, que despuntaba en un bar de la ciudad vieja donde todavia evocan a aquel violinista vocacional.

Mozart también se enamoro de Praga, a la que sentia como un lugar familiar. En sus primeros viajes, no podia creer que la gente mas sencilla conociera de memoria tramos enteros de Las bodas de Figaroy cantara arias por las calles. Se sintió tan a gusto y tan reconocido, que dedico la opera Don Giovanni a esta ciudad, donde además diri-

gio su estreno. La "ruta de Mozart" puede conectar al visitante con teatros, iglesias y elegantes hoteles y salones donde el celebre compositor austriaco dejó una huella que el tiempo no ha borrado. En el monasterio de Strahov, administrado por una comunidad de monies norbertinos, muestran con orgullo el órgano en el que Mozart improvisó durante una visita que hizo a fines del mil setecientos. El Teatro Estatal, una joya de la arquitectura neoclasica, conserva la misma elegancia que le dio marco al estreno de Don Grovanni hace mas de 230 años, el 29 de octubre de 1787

Otros genios de la musica, como Beethoven o Chopin, también se vieron atraidos por Praga, donde. entre los siglos XVIII y XIX, los celebraban con la misma devoción que hoy pueden generar las megaestrellas de rock.

Las casas donde nacieron o vivieron los grandes compositores checos se han mantenido o reconstruido para transmitir su legado. Antonin Dvorak (1841-1904) nacio en una modesta vivienda de un puebloal norte de Praga donde su padre era carmicero, a los pies de un imponente palacio que, después de habersidoexpropiado por el comunismo, volvió a las manos de sus antiguos propietarios. Aili, en el corazón de Bohemia (el territorio del viejo imperio austro-hungaro en el que se enclava la Republica Checa), la casa donde Dvorak empezó a acercarse a la musica se ha convertido en un museo interactivo que permite transportarse al siglo XIX. Algo similar ocurre en Litomysl, otra pequeña localidad en las afueras de Praga, donde nació Smetana. Su casa familiar forma parte del área de servicios de un palacio renacentista en el que su padre era maestro cervecero. Esa construcción anexahoy recibe tantas visitas como la imponente construcción de la aristocracia decimonónica.

La sensibilidad por el arte tal vez

les haya permitido a los checos sobrevivir a la tragedia. Es un país que sufrió los horrores del nazismo y la pesadilla del comunismo stalinista. Vivió cuarenta años asfixiado detrás de la Cortina de Hierro. Hoy es una vigorosa democracia parlamentaria.con una economia que ha sufrido altibajos, pero que goza de estabilidady ha alcanzado estandares equitativos.

Si se quiere, se podria ver en su actual gobierno, afin a la socialdemocracia, una especie de metafora. del espiritu checo: su presidente. Petr Pavel, es un ingeniero y exgeneral que lideró el comité militar de la OTAN. Su perfil representa la racionalidad y el orden, dos valores que pueden percibirse en un simple recorrido por el territorio checo. El primer ministro, la figura politica e institucional mas relevante, es Petr Fiala, un intelectual que proviene del ámbito academico y fue rector de una prestigiosa universidad con una rica tradición en carreras vinculadas al arte. Encarna esa sensibibdad humanistica que tambien se nota a simple vista en las ciudades checas y que se entre laza en la identidad de un pais que valora tanto el orden como la libertad.

#### Politica y cultura

Alcanza con llegar al aeropuerto de Praga para conectarse con esa diagonal en la que la politica y la cultura se articulan a traves de nombres propios el aeropuerto lleva el nombre de Vaclav Havel, un dramaturgo y escritor que llegó a ser jefe de Estado. Fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la Republica Checa, cuando se produjo la escisión en 1993. Havel habia sido un lider de la resistencia contra el comunismo y su obra ensavistica. y literaria se convirtió en un alegato contra los abusos del regimen. En El poder de los impotentes (1978) denunció un modelo social en el que los ciudadanos se veian obligados a "vivir dentro de una mentira" Par-

ucipo del movimiento de protesta del 68, que pasó a la historia como la Primavera de Praga, y luego fue un actor central de la Revolucion de Teretopelo, que en 1989 terminó con el regimen comunista.

La sociedad checa convíve con esos contrastes historicos. Hay generaciones de padres y abuelos que han transitado la mayor parte de sus vidas durante el comunismo. Los actuales lideres políticos también se charon bajo ese regimen. Recién ahora empieza a producirse un relevo, cuando cumple 35 años la generacion que nació en libertad.

El exilio de Kundera y Albright

Los horrores del siglo XX desgarraron a un pais que quedó marcado por el exilio y la persecución. Muchos ciudadanos checos fueron expulsados y despojados de su nacionalidad. Abundan los simbolos de esa tragedia, pero tal vez deba repararse en dos figuras contemporaneas que nos resultan cercanas: Milan Kundera (1929-2023), el autor de La insoportable levedad del ser, habia nacido en la ciudad universitaria de Brno. Era un checo cabal, orguitoso de su identidad. Pero el comunismo le quitó su nacionalidad en 1979 por la publicación de El libro de la risa v el olvido. La literatura nunca se llevó bien con el autoritarismo y la opresion. Tampoco el humor ni la ironia. Kundera ya se habia exibado

Otrosimboloseencamaenlamitica figura de Madeleine Albright (1937-2022), la primera mujer en ocupar la Secretaria de Estado norteamericana, bajo la presidencia de Bill Clinton, Habia nacido en Praga, en el seno de una familia judia, con el nombre de Marie Jana Korbelova. Sus abuetos debieron huir de las garras del nazismo. La familia pudo volver tras la caida de Hitler, pero luego a su padre también le tocó emigrar.empujado por el comunismo. Como Kundera, Albright mu-

en Paris, donde munó como ciuda

dano frances.

rió con otra nacionalidad, en este caso la estadounidense. Ninguno de los dos perdio ja más el amor por SHS PRICES.

De esa historia de supervivencia da testimonio el patrimonio arquitectónico de Praga, donde el pasado y el presente se cruzan en una mixtura armónica. Milagrosamente, la ctudad se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra, tal vez porque siempre se la reconoció como una suerte de museo a cielo abierto. Asies como su tejido urbano hoy combina las herencias de los estilos gotico, barroco, art nouveau y rococó con iconos modernistas, desde el cubismo y el brutalismo hasta la vanguardia que simboliza un arquitecto como Frank Gehry (el "padre" del Guggenheim de Bribao), que en Praga puso su sello en un edificio rupturista (la caza danzante) que "baila" frente al Moldava.

A esos contrastes alude con precision y poesia el periodista y escritor español Carlos Pascual: "la pæl de Praga es un espejo con destellos de gotico, de barroco, de modernismo. Pero debajo oculta un acuifero o bolsa subterranea donde se mezclan la magia, la musica, la cábala... el misterio mas insondable"

Tal vez esa mezcla y ese eclecticismo simbolteen la tdentidad inclasificable de una ciudad y una nación que fueron cabeza de un imperio, sufrieron la invasión de los nazis y cayeron bajo el yugo del comunismo, sin dejar nunca de luchar por la viday por la libertad, sin abandonar la esperanza ni el humanismo. Los checos están orgullosos de su fortaleza y, a la vez, de su sensibilidad. Les sobran razones: con esa amalgama yese espiritu, han podido sobrevivir a todo. Han conservado su lengua y sundentidad. Hasta preservaron su moneda (la corona checa) a pesar de integrar la Union Europea. Hoy son un bastión de la cultura, la democracia y la belieza. Es una tierra para conocer, pero sobre todo para emocionarse y aprender •

**FAMILIA** 

## Desvelados.

# Claves para entender el sueño y lograr que el bebé duerma toda la noche

La privación del descanso impacta negativamente en el día a día de la dinámica familiar, armar rutinas flexibles y desterrar preconceptos son los temas que aborda el capítulo 4 de Primerizos

Texto Valeria Vera | liustración Javier Joaquín

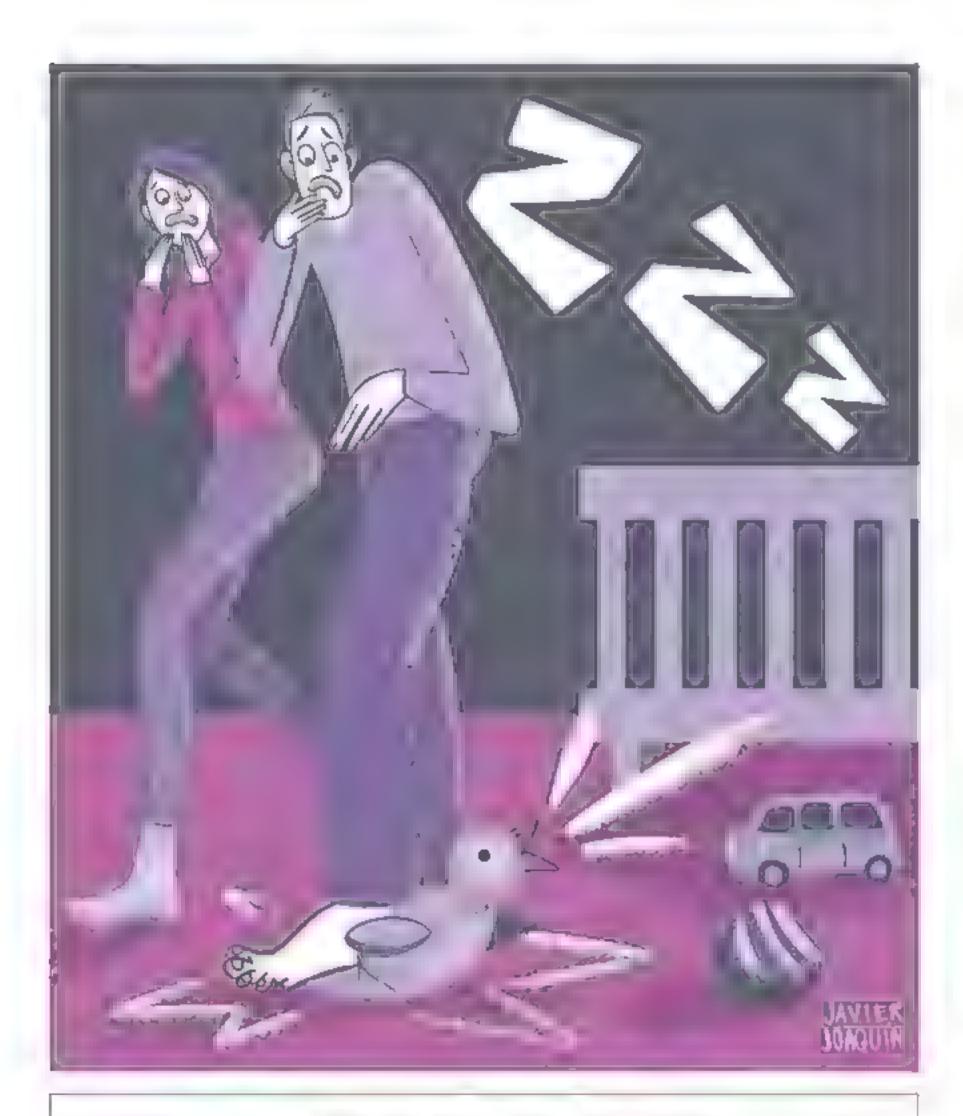

Ciclo Primerizos en LA NACION



La guia interactiva y audiovisual que echa luz sobre los temas que preocupan a los padres, con entrevistas a especialistas y herramientas que ayudan a acompañar a tu bebé desde el nacimiento hasta los primeros años de vida.

ué factores ayudan al descanso? ¿En qué consistentas rutinas flexables? ¿Cuándo va a

del ciclo Primerizos. Lucila Pistiner, consultora en sueño infantil explica las situaciones más usuales.

El sueño de los bebés representauna de las situaciones cotidianas que más dudas y comentarios generay divide a los padres entre "los afortunados", que pueden descansar porque el bebé no se despierta con frecuencia, y "los desafortuna-

dos", que viven en "modo zombie" durante gran parte del dia.

Hay una cuestion de suerte, si, y de biologia, también, pero en lo que a descanso de los más chiquitos se refiere es clave no desesperarse y dormir solo? En el cuarto capítulo conocer en detalle el proceso, para poder adquirir hábitos nuevos y dormir todos mucho mejor: el bebé y la familia. "El sueño no es lineal, es como una montaña rusa. De repente tenemos una época en que todo está perfecto, contamos con una rutina bien predecible y se compe.

> Hay que entender que todo esto !leva tiempo y compromiso", sos

tiene Pistiner, en este capitulo del ciclo interactivo y audiovisual de LA

-Comencemos por el principio de este proceso. ¿Cómo favorecemos el ambiente para el sueño? ¿Cómo ayudamos a ese descanso?

 Cuando hablamos de ambiente. tenemos que considerar principalmente dos aspectos: el habitacional que incluye el lugar, la luz, la temperatura, la cuna, etc. Como en la época de las cavernas, el entorno tiene que estar oscuro, fresco y silencioso.

Pero también debemos pensar en el ambiente emocional. La mayoria de nosotros, mamas y papas, llegamos cansados y la paciencia ya no es la misma. Entonces muchas veces lo que sugiero es dejar los celulares y estar presentes media hora, no masque eso, para predisponer mejor a nuestro hijo a que se pueda relajar antes de dormir

Y en esos primeros meses... ¿de qué forma garantizamos el sueño seguro de los bebés?

-Es importante respetar las normas pediatricas establecidas a nivel mundial, como acostar al bebe siempre sobre su espalda, es decir, boca arriba, en una cuna vacia-Cuando digo vacía, me refiero a sin almohadas, nidito, peluchesomantas. Si el bebé usa chupete, debe ser sin tirita.

Además, el bebé debe estar fresco, nunca sobreabrigado, y la habitacion debe mantenerse a una temperatura fresca.

-Otro concepto que soles marcar mucho es el de las ventanas de sueño....

 El sueño esta relacionado con el proceso homeostatico del sueño. que junto con el ciclo circadiano. regula nuestro descanso. Te voy a hacer una analogia. Nosotros tenemos un auto que tiene combustible. y ese combustible se va utilizando durante el día, con los viajes que vamos haciendo. Llegamos a la noche y ese tanque está vacio.

Entonces cuando el auto se va a dormir recarga combustible. Tambien podemos usar este argumento con los chiquitos cuando no quieren ir a dormir a la noche

-Si, me encanta. Ya lo voy a 10mar...

-(Risas) Y a la mañana siguiente se despierta ese auto con su tanque lleno. De esto se trata el concepto de las ventanas de sueño.

O sea, son esos tiempos que los bebės toleran despiertos y, una vez que llegamos a ese tiempo, hay que llevarioa descansar porque ese tanque se vació y necesita recargarse de combustible. ¿Qué pasa si no duermen?

Si tenes un chiquito de seis meses y no lo llevamos a dormir la siesta, en algun momento se va a terminar durmiendo por el agotamiento, pero no va a ser un descanso de la mísma calidad que si lo hubiéramos llevado a dormir cuando su cuerpo le pedia dormir, porque ya ese chiquito esta en un estado de estrés, de sobrecansancio, que es contraproducente Está en un estado de hiperactividad que le impide relajarse

-Hay un antes y un después de implementar rutinas de sueño. ¿Que características tienen que tener?

-Claro, yo hablo siempre de las rutinas flexibles. No estoy a favorde las rutinas rígidas, con horanos preestablecidos y tampoco de las que son iguales para todos los bebes. Lo que hay que tratar es de ser flexibles con esa rutina que armamos.

La idea es ir teniendo una especie de patrón diario, una especie de esquema de siestas, que vas acomodando segun la necesidad diaria y con la flexubilidad de por medio.

-¿Nos podras sugerir una serie de pasos para armar una rutina nocturna que responda a estos patrones?

-En terminos generales, una rutina nocturna puede iniciarse con el baño, como la antesala para empezar a relajarse. Bañas al bebé y ya tenes que ir bajando el nivel de luces en el hogar, que tienen que ser más bien suavecitas y cálidas.

En la habitación, le podes dar una toma, si es que todavia está en edad, que puede ser de pecho o mamade-

Cuando hablamos de ambiente, tenemos que considerar dos aspectos: el emocional y el habitacional que incluye el lugar, la luz, la temperatura y la cuna

ra. Y después ya empezas con una canción, un cuentito, una historia. Loque quieras, lo que más disfrute tu hijo.

-¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Una hora, 15 minutos, media hora?

-Hablaria de un promedio de entre 20 minutos o 30 minutos, si dejamos afuera el baño.

-Si bien lo deslizamos, me gustaria dejar en claro la importancia de las siestas, que no quedan exentas de mitos y comentarios...

-La siesta es sagrada. Esa es mufrase de cabecera. Los bebes necesitan dormir siesta. Hay todo un proceso en el cual es importante recargar ese combustible, porque también lo que vamos a hacer con las siestas que van durmiendo durante el dia es reducir los niveles de cortiso). que es la hormona del estres.

-Te llevo a una situación muy comun...Estamos en plena noche. Se despierta nuestro bebé y estamos a punto de "eyectarnos" de la cama y salir corriendo a verto. Pero aparece el concepto de la pausa, ¿Por que es tan importante?

-La pausa tiene que ver con comprender que los bebés, cuando duermen, hacen ruidos, se mueven, sueñan, tienen una mayor proporción de sueño activo que la nuestra. Entonces, si nosotros cada vez que escuchamos un ruido, sabmos de la cama y lo volvernos a dormir, nunca le damos la oportunidad de conectar un ciclo de sueño con el otro. E Incluso los varnos a estar despertando en algunos de estos momentos por la noche. La idea es, siempre que escuches un ruidito o un movimiento. esperar, hacer una pequeña pausa, quetecontengas, para asegurarte de que efectivamente está despierto. Y si lo está, fijate, porque por ahi no està llorando y lo vas a interrumpir en un mecanismo natural. Ese bebé, que va a buscar una nueva posición, se volverá a quedar dormido.

-Para cerrar, ¿en algun momento el bebé o niño chiquito se dormirá solo?

 Bueno, el tema escuándo, cómo. A ver...si, en algun momento todos los niños se terminan durmiendo solos. Yo siempre hablo que se trata de darles la oportunidad. Hay familias que de forma accidental se la dan. hacen esta pausa y de repente ese bebéo ese mño ya adquirió el hábito de dormirse solito. Hay otros casos en los cuales no se le da la oportunidad. Pero nunca es tarde para modificar un hábito. Se puede. Lo que pasa es que depende de nosotros, de querer y estar seguros de darles esa posibilidad de conciliar el sueño solitos. Hay que estar muy convencidos de eso. •



#### HORÓSCOPO

Semana del 28 julio al 3 de agosto

Por Kirón

#### Aries

21 3 at 20 4

AMOR Circula en libertad lo que hasta ayer parecia frenado. Reencuentros y perdones Supareja sabra retraburas quidado con mas pasion

DINERO Acuer fos Afortunado para viajar y también para rendir al maximo en los estudios o jugarse por su vocación.

■ CLAVE DF LA SEMANA Los que temen al engaño haslan alguien confiable.

#### Tauro

21 4 at 21 5

■ AMOR Discusiones y escenas de celos serán constantes Todo se superarà si trata de estar en estrecha comunicación y escucha a los suyos

■ DINERO Relaciones comerciales peligrosas. Dialogue mucho. Despertará algunas antipatias si pretende tener la razón.

▶ CLAVEDELA SEMANA, Ponga atención en el otro, sin interrumpir

#### Géminis

22 5 al 21 6

▶ AMOR Pequeñostriconvenientes aunque mantiene los afectos. Silaparejanoparecetancionares nic ne wrate anacha la Revertira. va el problema.

DINERO: Frena con estilo las desmedidas exigencias de un colega o un superior Diga basta del mejor modo posible.

▶ CLAVE DE LA SEMANA. Haga más vida social, ambos lo necesttan.

#### Cáncer

22 6 al 22 7

AMOR Subogarjamás deberia. convertirse en un frente de batalla, aunque esta semana no tendra opción Póngase ahora a servicio de los demás

DINERO: Desajustes de dinero que no le dan respiro. Los más omnipotentes del signo llevan las de perder Ocupe su lugar

■ CLAVE DE LA SEMANA Antes deograparse de los maios de imandom re puertas acertro

#### Leo

23 7 al 23 8

 AMOR El destino pone flores a su paso con Venus, el pianeta del amor as slavor Quedans, perados desacuerdos. Es amado y pone limites

 DINERO Pese a complicado panotama eccupación su talento se destaca Aventurero tramas alla de lo que antes pudo

◆ CLAVE DE LA SEMANA. La consigna es dejar ir las culpas y Jugarse por su deseo.

#### Virgo

24 8 al 23 9

de si mismo El intelecto a un lado y juéguese por la pasión. Superaran problemas de dinero.

DINERO: Buscar aprobación impedirá buenas decisiones. Detengase para trazar un pian a sufavor

◆ CLAVE DE LA SEMANA. La expansion regagnacias a reunit mas información.

#### Libra

24 9 at 23 10

▶ AMOR Estrecha comunicación. afectiva. Si está en plan de conquista deje para más adelante un avance directo. Cambios en su entorno familiar

▶ DINERO Le costará seguir el ritmoguela realidad impone Necesita encaminar obligaciones antes de tomarse un descanso.

DCLAVE DE LA SEMANA No. reprima los sentinuentos puede costarie la sanul

#### Escorpio

24 10 al 23 H

AMOR, Tu lucidez despierta a ios demás y tu belleza encandila. Será un momento para brillar en el mundo. Si conoce a su ideal. entrep ese

▶ DINERO: Respondera a la necesidad de asociarse o de trabajar en equipo. En compartir reside la clave de su crecimiento

**▶ CLAVE DE LA SEMANA. Antes** de comprometerse, tome distancia y piense

#### Sagitario

2 f. 11 of 22 12

AMOR Ponga condiciones sinecesta ajustes en su pareja, aunque la transformación será lenta. Si es muy temperamental, pruebecon a ternura

▶ DINERO: Activo y a la vez disciplinado aunque demasiado enér gico. Cuidese de actuar irreflexivantente

▶ CLAV EDELASEMANA Meer que ho la gatodos los cantidos en

#### Capricornio

23 12 al 20 01

AMOR Emociones dificiles de asimilar Luchas de poder en la parejao en la familia. Analice qué causa tanta tensión y descubrirá soluciones.

▶ DINERO Se avecinan cambios de rumbo en su trabajo. Pueden hacerio responsable de un error ajono mejor cubrase.

▶ CLAVE DE LA SEMANA. Que el hogar sea su santuario, deje los problemas afuera.

#### Acuario

21 1 al 19 2

• AMOR Se activa y se libera de interferencias el circuito de la comunicación Se hace entender Exaltado ya isto para enamorar y enamorarse

▶ DINERO Trate de asociarse con gente que este a su nivei. El trabajo en equipo le aportará muchos beneficios. Es su momento.

CLAVE DE LA SEMANA NIÉguese a discutir con quien se resiste a escuchar

#### **Piscis**

20. 2 al 20. 3

y cansado. A su pareja le cuesta acompañar B en para las rela ciones que comienzan

DINERO Con un regocio redondo entre manos Conviene la relacion de dependencia por que le costara ordenar sus tiempos.

▶ CLAVEDELASEMANA Acepte al otro como es o dejelo ir No busque imposibles

#### BON APPÉTIT

# Cous cous

Exótico, con sabor y textura delicados que lo acercaron a las mesas de todo el mundo

Por Malú Pandolfo

#### Características

Está elaborado a base de semola de tingo duro que no se llego a convertir en harina Hay tres upos de cous cous el marroqui el israeli y el abanes. El más usado en todo el mundoes el marroqua

Proviene del norte de Africa y hoy esta inciui do en la dieta de diversos

paises En la Argentina no se conocia hasta hace unos anos Si bien hoy se con sigue en las gondolas de ios supermercados, aun hay un publico que no es ta familiarizado

#### Propiedades

"Se destaca por ser una fuente importante de hidratos de carbono complejos' señala Lorena Perez Leenclada en Nutricion coordinadora del Servicio de Alimen tacion y Nutricion dei Sanatorio Finochietto Ademas aporta fibra y protemas vege tales de buena candad. brindando saciedad Contiene vitaminas del grupo B hierro y magnesio. Es fuente de energia por su a to contenido de almidon. Tiene un indice glucemico medio

#### Origen:

La historia de, cous cous se remonta casi basta la Edad Media, en el norte de Africa, cuenta un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Cartago y de L Université de Montpether Alli se descubrio por la cocción de cervales al vapor sobre un caldo en una o la especia. En el si gio XVII los árabes difundieron el anmento por la cuenca mediterranea de Europa Y mas tarde se trasladaron a America cargamentos portugueses desde Marruecos



#### Beneficios. L'uente de fibra y brinda saciedad

Mejora la immunidad y salud cardiaca. Dado su contenido de vitamina BI o tiamina, el cous cous se destaca por ser altamente energético Contiene vitamina B3 o

macina vitamina B5 cobre y un 50% de selenio. mineral que mejora la sahud cardiaca e interviene en la inmunidad.

Previene problemas intestinales. Segun Harvard T.H. Chan School of Public Health, ar estar hecho de granos enteros es nco en tibras. La Amencan Diabetes Association aconseja consumir entre 25 y 30 gr de fibra por dia para prevenir y tratar la constipación, cáncer de colon o diverticulos.

En reemplazo del arroz. Comparado con el arroz otro cereal versatil, el cous cous es mas bajo en cazonas y en indice glucemico Por cada 100 g. aporta 3.8 de proteinas. O 2 g de grasa y 23 g de hidratos de car bono, de los cuales 1,4 son fibra. Se come con carne pollo, pescado o solamente con vegetales.

#### DI SVI LADA por Carola Gil

# París escondida bajo el asfalto



Los turistas y transeúntes que recorren la ciudad, ignoran la existencia de la París subterránea

na noche mi padre regresa con una pila de discos de carton blanco, rigidos, que creo venian con esas latas de material filmico con las que él trabajaba. Normalmente se hubtesen tirado, pero el sabia que me vendrian bien para dibujar. Una caja de acuarelas, un frasco de vidrio de mermelada (leno de agua limpia y los pinceles: me he propuesto pintar un monstruo. Tras los primeros trazos y al enjuagar el pincel, el agua se tiñe de colores: primero es una limonada, luego de usar el azul parece la savia de una planta, pero después de pintar con los rojos se convierte en un jugo espeso completamente opaco y de color marrón verdoso.

Anne Hidalgo, alcaldesa de Paris, se sumerge en las aguas del Sena frente al ayuntamiento y nada algunas brazadas, algo que ha estado prohibido para los parisinos desde 1923, hace 100 años. Ya entonces las aguas contaminadas lo hacían peligroso para la natación. La idea es probar que los esfuerzos que ha hecho Paris por sanear su no (y los 1400 millones de dolares invertidos desde 2015) han sido efectivos y que los atletas olimpicos podrán nadar alh en las competencias de agua tal como se planeaba.

Normalmente, cualquier cosa que involucre nadar y más si es con vistas maravillosas como la torre Eiffel (no importa cuán trillada sea la imagen) me resultaria algo maravilloso. Sin em-

bargo, lejos de fascinarme, lo que veo me aterra. Es un dia de sol y aun asi las aguas del Sena se ven verdosas y oscuras, casi como esc liquido que quedaba en mi frasco después de pintar. Unos dias antes la ministra de Deporte habia intentado lo mismo y la pude ver arrastrándose por una plataforma llena de lodo y verdin que la llevaba hacía el agua. A medida que se va sumergiendo, su cuerpo parece desaparecer bajo una manta turbia, y a pesar del grueso traje de agua, el hecho me parece impensable. No es la potencial presencia de bacterias como la Escherichia coli que preocupa a los que piensan en los nadadores olimpicos lo que me asusta. Es más bien la presencia de algo oscuro en las profundidades del Sena, algo que podría tragarsela de un bocado.

En los veranos interminables debajo del agua, solia escaparle a lo más hondo de la pileta, alli donde siempre se acumulan las hojas que cayeron durante el dia y que mientras nado parecen moverse sin razón aparente. Sé que debajo hay una rejilla en la que, estoy segura, se esconde una criatura temible de la que solo mesalvo nadando a toda velocidad de regreso a "lo bajito". Es sabido que la bestia no ataca en aguas poco profundas. A veces en mi cabeza infantil se trata de la misma criatura que vive debajo de mi cama y que durante la noche espera inmóvil a que baje los pies para agarrar mis tobillos. Mientras esté sobre la cama, casi como en una balsa que flota en un rio oscuro, estoy a salvo.

Si Paris siempretuvo una obsesión con su no Sena, Victor Hugo la tuvo con las alcantarillas y cloacas de la ciudad. Las fuertes lluvias inevitablemente las inundaban y terminaban por volcar toda su podredumbre sobre las aguas del río.

Calcada, casi como una replica de lo que se ve a la luz del sol, "Paris tiene debajo otro Paris; un Paris de cloacas; que tiene sus calles, sus cruces, sus plazas, sus callejones sin salida, sus arterias y su circulación, que es de fango y sin forma humana". Eso escribirá Victor Hugo en Los Miserables, particularmente en lo que titula "El intestino del Leviatan", donde compara las cloacas parisinas con las tripas de esa mitica bestía marina de la Biblia, parecida a un dragón y a la que es imposible decapitar.

Los turistas y transeuntes que recorren la ciudad ignoran la existencia de esa Paris subterránea y recorren la superficie sin detenerse siquiera en las bocas de tormenta que no son otra cosa que una puerta de acceso al Inframundo.

La historia de la ciudad está intrinsicamente ligada a la de sus alcantarillas y cloacas. Durante siglos y hasta la Edad Media, los parismos obtenian el agua potable de pozos o directamente del Sena. Los desechos acababan a su vez en pozos ciegos o se vertian en las calles y terminaban por regresar al río. Las pestes y enfermedades estaban a la orden del día y se dice que hubo tiempos en los que Paris se bañaba en sus proptas cloacas.

Recién en el siglo XIX, como parte de la gran remodelación de la ciudad puesta en marcha por el baron Georges-Eugene Haussmann, se llamó a un ingeniero (Eugène Belgrand) que diseñaria una red completamente nueva de túncies subterraneos que dividirian de una buena vez las nguas potables de las no potables y las residuales. Para 1878, para orgullo de la ciudad, los tuncies de esta red recorrían más de 660 kilómetros y en los siglos siguentes llegaman a los 2600.

Entre las multiples ofertas que brinda la llamada Ciudad Luz, tambien ofrece el Musée des Egouts (museo de las cloacas) que invita a recorrer parte de su intrincada red de calles, tuneles y galerías subterráneas como lo harian Jean Valjean en Los Miserables o el Fantasma de la Ópera, con similar entusiasmo de quien promociona una visita al Louvre.

Cuando termino de pintar mi madre me recuerda que lave los pinceles. Si no los cuido quedarán duros y con el tiempo no se podrán usar. Vestida con una camisa vieja de mi padre que me han adaptado como delantal y me llega hasta las rodillas, llevo con cuidado el frasco con el agua verdosa para vaciarla en el lavatorio del baño. La sigo con la mirada mientras se escurre por la rejilla y desaparece. Vaya saber uno donde irá y en que forma regresara.



















Macro





Ministerio

de Leonomia









**Knowledge grows** 

JOHN DEERE





METALFOR









VARA



agro







Berretario de Agricultura.

Geometric y proce















Innventure



IpesaSilo [



JACTO















SURCOS



1) Timac AGRO



TROPFEN



VALLEY V





SUPERWAITER



















**M**AgriRed







nera



**MEDIA PARTNER** 

**PATROCINIOS B** 









i v campo'









AGENCIA DE PRENSA







Agrofy



agrosítio 👼

Bichos ®















# Explorando el futuro de la agricultura sustentable

El XXXII Congreso Aapresid edición Nueva Amarok VW, cuenta con la Fuerza de Expoagro y se prepara para ser un evento sin precedentes en el Predio Ferial de La Rural. Del 7 al 9 de agosto, se destacará la interconexión entre agricultura sustentable, tecnología y desafíos globales en un solo lugar.

El Congreso Aapresid es reconocido mundialmente como una verdadera red de intercambio y conocimiento de tecnologías avanzadas ligadas a la producción sustentable de alimentos, fibras y energías, Cada edición reune a los principales expertos a nivel nacional e internacional, y es un punto clave de actualización, debate y exhibición de los avances tecnológicos y la innovación

Este año, destinado a fortalecer su impacto y alcance, Aapresid decidió
tras adar su prestigioso
Congreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Esta decisión estratégica,
anunciada durante Expoagro, promete una edición sin precedentes



asociación entre Aapresid y Exponenciar subraya un compromiso compartido hacia la excelencia en la organización de eventos agroindustriales. Exponenciar, reconocida por su capacidad para crear espacios innovadores y atraer a diversos actores del sector se une a Aapresid, cuyo enfoque en la agricultura sustentable y la innovación agronomica es ampliamente respetado a nivel globai

En este sentido, bajo el jema "Todo está Conectado", el XXXII Congreso Aapresid edición Nueva Amarok VW, encapsula la interconexión esencia entre satisfacer las de-



mandas del futuro y mitigar el impacto ambiental presente, refiejando el compromiso de la entidad con la agricultura sustentable y la adopcion de prácticas innovadoras

El Congreso 2024 se estructurará en torno a cuatro ejes fundamentales productivo-ambiental, económico, social y tecnológico. Dentro de los mismos, habitan 12 subejes, tales como Agricultura Regenerativa, AgTech, Bioeconomia, Biotec-Comunicación nologia, y educación, Manejo de cultivos, Manejo del agua, Maquinaria, Politicas publicas, Quo Vadis, Salud del suelo y Cambio Climatico, y Sistemas Integrados

En esta linea, el Congreso de Aapresid, buscará superar el numero de asístentes en 2023, de más de 7800 personas, por lo que se encuentra preparando una intensa agenda de actividades que apuesta por destacadas figuras del ámbito internacional

Teniendo en cuenta el rol que ha tenido el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el posicionamiento de la agricultura de la región como proveedora de soluciones a desafios globales vinculados à segundad alimentaria y cambio climático y la alianza estrategica que mantiene con Aapresid, ambas instituciones co-organizaran la Conferencia Internacional "Los

sistemas agroalimentarios de las Américas: perspectivas futuras y oportunidades para el productor"

Esta conferencia abordará temas como la bioeconomia, salud del suelo, politicas publicas y digitalización, con la participación de destacados expertos mundiales

#### Únoto uřelobuto

El Congreso Aapresid
2024 representa una
oportunidad única para
explorar el futuro de la
agricultura sustentable y
conectarse con líderes de
pensamiento en el campo
agroindustrial Para más
información sobre inscripciones y detalles del
evento, visite la web congreso aapresid org ar

### El camino hacia un presente más verde

En el lugar donde se escribe el futuro del agro, Syngenta presentará nuevos acuerdos, tecnología para una problemática clave en maiz, novedades en soluciones biológicas y la digitalización de los mapas de brechas de carbono.

Durante el evento, Syngenta presentará tecnologia e innovacion aplicada al campo. Este año, la compañia lanzó nuevas Prioridades de Sustentabilidad a nivel global, que marcan el camino hacia el desafio de alimentar a una población creciente, regenerando el suelo y la naturareza. ayudando a mitigar el cambio climatico y mejorando la calidad de vida de los productores

Los contenidos y participaciones de Syngenta en el Congreso Aapresid este año están basadas en esos compromisos. Durante el evento, la compañía lanzará
VERDAVIS\*, con tecnologia PLINAZOLIN\*, "un
innovador insecticida
de aplicación follar, muy
eficaz y con acción protectora residual para
el control de Dalbulus
Maidis (Chicharrita) que
afecta al maiz.

Tambien presentará ME-GAFOL\*, de Syngenta Biologicals, un bioestimulante único basado en extractos vegetales, que permite la recuperación de las plantas ante condiciones de estrés. Según comentaron desde la compañía, "los productos y tecnologias de Syngenta Biologicals

complementan las soluciones convencionales de protección de cultivos y proporcionan más fiexibilidad a los productores para responder mejor a la demanda de los consumidores en la busqueda de una agricultura más sustentable"

Además, Syngenta profundizará en los avances de la Agricultura Digital y en las funcionalidades de Cropwise, la plataforma colaborativa y abierta de la compañía. La funcionalidad Balance permite realizar una gestion economica de la explotación para gerenciar todo el ciclo productivo



Y a través de Analytics, se puede acceder a los mapas y datos generados por la maquinaria utilizada, integrándose con las prescripciones de siembra generadas en la plataforma, lo cual permitirá comparar con el rendimiento obtenido

La agenda de Syngenta

El miércoles 7, a las 17 hs, en la Sala Syngenta tendrà lugar una charla acerca del "Nuevo Programa Syngenta para Manejo Integrado de Chicharrita del Maiz"

Además, es jueves 8, a las 14.30 hs, en la misma sala Syngenta, se desarrollará "La importancia de la digitalización: su aplicación en los mapas de brechas de COS en los suelos de la Argentina". Aquí participarán Marcos Bradley director general de Syngenta para Latinoamerica Sur y Marcelo Torres, presidente de Aapresid

# Los vehículos de Volkswagen contribuyen al desarrollo de la industria nacional

Mostrando su compromiso con el agro, la automotriz participara como naming en la edición XXXII del Congreso.

Uno de los protago- creada especialmente nistas del encuentro para esta edición del será je merce Volkswe con un flamante stand y una exclusiva piste de manejo donde presenta la Nueva pick-up Amarok aportándole su nombre a esta edil ción del Congreso

En la pista dinamica los asistentes del congreso podráň manejar y probar la Nueva Amarok en una pista off road

congreso. El acceso es gen que dice presente libre y gratuito para quienes hayan accedigo al congraso y el unico requisito es contar con la licencia de conducir habilitanté

> Nuestra empresa la brice productos con un elevado nivel de calidad y, contribuve al desarrollo de la industria nacional indica ron desde la companie



idemas, agregaçon Argentina lieva más de 40 años apostando por a industria nacional argentina con presencia en cada provincia del país, mediante una implia rea de coca HONEROL Distance of Revende do Centros nciatriales en Pachece Eordobá v ún amplic almacen logistico del

POLICE OF FEBRUA secon jeu (apricas su este empresa más de 5.000 empleados preducen la pick up Ama 0 1 30 node o de noto: Ducati i a partir de octo afic modelos de los kantic net /olkswager mas instruitas de transmision exportando a distinto destinos nirededal del **JUNG** 

Per otro lado, deste caron que en crupo continua stanzande su ruere posicionamiento en Ari christen omerciales. Dr. D. Darie Tolkewagen reniculos de Pasajeros Volkswagen Vehiculo Comerciales OR SHE HERT COUNTY IN MARKET Audi y Ducati

# 86 años junto al productor argentino

Con un fuerte arraigo en la Argentina, ATANOR, líder en la industria química y agroquímica del país, participará del evento donde se escribe el futuro del agro.

La historia de ATANOR comienza en 1938, cuando un pequeño grupo de tecnicos e industriales fundò su primera planta, ubicada en la localidad de Munro. La busqueda constante de nuevas tecnologias, la investigación permanente, el compromiso por la producción nacional y la calidad de los productos elaborados, fueron las premisas que acompañaron la iniciativa de avanzar y progresar

Desde el año 1997, ATA-NOR forma parte del

Grupo ALBAUGH, holding industrial norteamericano, ALBAUGH es una compañía global, líder en la producción y comercialización de productos para la protección de cultivos, con presencia en más de 80 paises. La empresa fue fundada en 1979 por Dennis ALBAUGH y desde entonces sus operaciones han crecido exponencialmente a traves de diferentes avances productivos, adquisiciones y alianzas estratégicas internacionales

ALBAUGH está en una



vir a los agricultores, distribuidores y socios en todos los mercados de los cuales participa, con una amplia cartera de productos de alta calidad y precios competitivos

En Argentina cuenta con tres plantas productoras de fitosanitarios para abastecer, no solo la demanda local sino tambien de la region

Una de ellas es Planta Pilar, ubicada en el parque industrial de Pilar, Provincia de Buenos Aires la cual sintetiza y formula

fosato con la más moderna tecnologia y los meiores estandares de calidad a nivel mundial Planta Rio III, ubicada en el polo químico de la ciudad de Rio Tercero en la Provincia de Córdoba es la única planta en Sud América que sintetiza la molécula de 2.4D, base de formulaciones herbicidas de amplia adopción. Y, por ultimo, Planta San Nicolas ubicada en la ciudad de San Nicolas. Provincia de Buenos Aires, siendo la única pianta del Mercosur que

sintetiza la molecula de atrazina

respecto, Nicolas Winschel, Presidente y CEO de ALBAUGH LA-TAM SOUTH señaló: "Estamos Orgullosos de formar parte, por primera vez en nuestra historia, del congreso Aapresid y presentar ATANOR PRO un programa dedicado a todos aquellos Asesores Agronómicos, Contratistas, Aplicadores, Distribuidores y Productores que buscan mantenerse actualizados en el maneio de malezas, enfermedades e insectos"

# Banco Macro, presente en el Congreso de Aapresid

La entidad presentará soluciones integrales para el sector agropecuario, los productores podrán acceder a servicios que simplifican y potencian sus operaciones agrícolas.



Banco Macro voivera de la puid bresente, se congregara de la referentes nacionales e internacionales mái importantes para debatir y posicionar contenido prospectivo de interespara el agro

Al igual que en la edición 2023 Banco Macro presenta el la propuesta integral per la econunidad agra en donde los productores podrán cono car las distintaciones de Macro Agro para la ectividad

icance Red Agro, el porta 100% digital de gestión de préditos en el cual las empresas comercializadoras de insumos pueden dar inicia curso inmediato a la solicidad de prestamos agropecuarios de soluciones de infancia de infancia de soluciones de infancia de soluciones de infancia de infancia de soluciones de infancia de soluciones de infancia d

esta innovadora solución potencia la cadena de valor de v

Por su parte la empresas que venden producto de la rés de Red Agro pueder co prar online, ofrecer financia bión a sus clientes a través de Banco Macro y recibir los fon doll en forma inmediata. Todo en un proceso 100% online agil y simple

Macro Agro tendran la pobilidad de conocer el Nuevo
Scoring Agro: 100% digital
l'altogestiva el pode grave de
Banca internet Empresas
licitar su linea de crédito per
bilidad de conocer el Nuevo
sente el pode grave de
l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave de l'altogestiva el pode grave el pode grave de l'altogestiva el pode grave el pode grave

Asimismo impecialistas de MacroAgro indicada información sobre financiacione conventos con las principales marciales de maumos y marquinarias de presiones por las preciones por la como indirectores por la como indirectore

P1 0

productores igropicus
no pueder potenciar los
municio de campaña
con soluciones integrales.
nanciación para semesa de
maria agricola, inversión opin
raciones con granos, compra
de maumo con ono ciones
especiales de financiación
ransacciones caortale



# Desarrollos en sorgo, girasol y cultivos energéticos

Nuseed participará con innovaciones destacadas, incluyendo su tecnología Palladium para sorgo y desarrollos líderes en genética de girasol. Además, presentará la carinata como un cultivo novedoso con un modelo de negocio propio y sostenible.

Bajo el lema "Todo está conectado", la semillera Nuseed se sumará con innovaciones que se ajustan a los conceptos que seran abordados en el Congreso

La compañía estará con su reciente lanzamiento: la tecnología Palladium para sorgo, una tecnologia desarrollada por Nuseed que permite el control de malezas en sorgo y colza, otorgando resistencia a los herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Se trata de una tecnologia NO GMO, dado que fue desarrollada por mutagenesis. Actualmente, Nuseed Semillas está presentando la tecnología en su portfolio de Sorgo con el primer híbrido comercial que cuenta con esta resistencia: Nugrain 30N50 P

Por otra parte, también se presentará con una de las grandes apuestas de la empresa: el desarrollo de genética de primera línea para el cultivo de girasol. Hace poco tiempo, Nuseed adquirió la marca de girasoles Paraiso\* y el germoplasma que fuese originalmente propiedad de Nidera y, posteriormente, de Syngenta, Segun comentaron desde la empresa, esta compra se realiza como parte de una estrategia de potenciar uno de sus principales cultivos, "permitiendo que la genética de los girasoles Nusol de Nuseed se complemente con la Paraiso para ofrecer hibridos superadores en rendimiento, sanidad y adaptabilidad".

Por otra parte, Nuseed llegará al Congreso para continuar con la difusión de un cultivo innovador que ofrece una propuesta de valor novedosa para los productores: carinata.

Desde la empresa explicaron que es un cultivo de cobertura con renta, que se presenta como una opción de diversificación para los cultivos invernales, que se comercializa para la producción de biocombustibles para aviones. Carinata produce un grano del cual se obtiene harina de alta proteina para consumo animal y un aceite NO comestible destinado a la producción de biocombustibles de segunda generación

Nuseed Carinata presenta también un modelo de negocio que busca aportar rentabilidad al productor mientras que aporta grandes beneficios a la rotación y a la salud del suelo. Toda la producción de este cultivo se hace bajo contrato con un mercado de referencia internacional transparente que garantiza al productor la comercialización.

# Más innovación, conocimiento y sostenibilidad

En el evento del agro, John Deere y PLA by John Deere exhibirán innovaciones tecnológicas y soluciones de conectividad para prácticas agrícolas eficientes y sostenibles.

En un stand conjunto John Deere y PLA by John Deere, los profesionales que reune el evento técnico líder del agro podrán explorar las últimas innovaciones tecnológicas y soluciones de conectividad que la compañía tiene para ofrecer.

Así, se podrá vivenciar cómo funciona el John Deere Operations Center en una experiencia virtual, hasta explorar las ventajas de la agricultura digital y descubrir el Centro de Soluciones Conectadas. Habrá también un área dedicada a la atención al público, donde representantes de la red de

concesionarios brindarán información y asesoramiento.

Con el objetivo de fomentar prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles, y reflejo de su compromiso con el desarrollo conjunto de actividades de estudio, investigación y capacitación tecnológica, John Deere y Aapresid mantienen una alianza estratégica desde hace ya varios años.

"El lema que guiará esta nueva edición del Congreso, "Todo está conectado", da cuenta de la importancia de la integración entre innovación, tecnología y conocimiento para



la promoción de sistemas productivos más sostenibles y rentables, visión compartida por la empresa que busca transformar la agricultura a través de soluciones tecnológicas", indicaron desde la compañía. La agricultura digital John Deere llega hoy a más de 11 millones de hectáreas que, conectadas a "la nube", optimizan cada una de las etapas del ciclo productivo y el desempeño de más de 7.000 máquinas.

"La red de concesionarios asegura un soporte proactivo y una posventa conectada en todo el país, garantizando la operatividad continua de los equipos agricolas", aseguraron.

## Una novedosa línea de bioestimulantes llega a Argentina

Yara mostrará las soluciones nutricionales que ofrece para la agricultura.

La empresa presentará oficialmente su nueva línea de bioestimulantes, "haciendo énfasis en la robustez, resiliencia y versatilidad que aporta esta tecnología, que sintonizando con el lema del evento conecta el conocimiento, la ciencia y los sistemas de producción sustentables", aseguraron.

Según informaron, la línea YaraAmplix ofrecerá a los productores argentinos una herramienta vanguardista y sustentable para mejorar la tolerancia de los cultivos a condiciones adversas como las altas temperaturas y la sequía, optimizando el uso de nutrientes y del agua.

El director de Bioestimulantes en Yara Internacional, Antonis Angeletakis, señaló: "La
oferta de Yara incluye
una amplia variedad
de nutrientes y formulaciones, que abarca
granulados, fertilizantes foliares y fertirriego. YaraAmplix viene
a complementar estas
soluciones nutricionales, alineándose con la



ambición de la compañía de 'Cultivar un Futuro Alimentario Positivo para la Naturaleza'".

raAmplix competirá con una amplia oferta de productos en el mercado. Por eso, Yara pone un foco especial en su gran diferencial: "La calidad e innovación garantizadas por el departamento de investigación de Hanninghof, Alemania. Allí un prestigioso equipo de

científicos lleva a cabo amplios y rigurosos ensayos para asegurar la eficiencia de cada desarrollo, respetando los más estrictos controles internacionales".

Cabe mencionar que, de cara a la próxima campaña, tanto gramíneas como leguminosas contarán con formulaciones disponibles para tratamiento de semillas, que podrán ser incorporadas en el plan nutricional. Así Ya-

raAmplix SEEDLIFT se recomendará para trigo y maiz mientras que las legumbres como soja, poroto, arveja y mani contarán con YaraAmplix NRHIZO. Por otra parte, YaraAmplix BIO-TRAC se recomienda para aplicaciones foliares en forma preventiva o curativa para enfrentar el estrés. En el corto piazo, se sumará un desarrollo para recubrimiento de fertilizantes.

### "Control y confianza" para agregar valor en cada etapa de la campaña

Corteva Agriscience dice presente con soluciones innovadoras para el control de malezas, entre ellas productos biológicos, reafirmando su compromiso con la agricultura del futuro.

Corteva, empresa líder en el control de Rama Negra, pone a disposición de los productores Arylex, una molécula exclusiva para el control de Rama negra resistente a Gly y ALS. La empresa cuenta con varios productos basados en Arylex technology como son Texaro, Pixxaro y Elevore.

"Arylex pertenece a un nuevo grupo químico de herbicidas auxínicos diferentes sitios con de fijación (Aryilpicolinatos). Esta molécula brinda una excelente performance para el

control de rama negra resistente a herbicidas ALS y glifosato", explicaron desde la empresa. El último producto lanzado por la compañía fue Elevore, que tiene rápida degradación en suelo y permite una libre rotación de cultivos para sembrar soja, maiz, girasol, y sorgo sin riesgos de carry-over. Es compatible con graminicidas haloxyfop y cletodim.

#### SISTEMA ENLIST

En el Congreso, Corteva también estará con herbicida Colex-D. uno de los tres pilares del Sistema Enlist -pre-



sentado por Corteva en el 2021, que, según comentaron desde la empresa, "representa una forma de entender la agricultura del futuro".

Esta solución herbicida, Enlist Colex-D, es. un nuevo 2.4-D. formulado como sal colina, una nueva sal formulada con componentes innovadores desarrollados por Corteva que permiten ofrecer al productor un herbicida con toda la eficacia en el control de malezas de 2,4-D pero con tecnología que otorgan atributos

muy valorados hoy por los productores, tales como valores casi cero de volatilidad, reducción en hasta un 90 % de deriva física por gotas y una formulación sin olor.

#### Nuevo lanzamiento de un producto biológico

Reforzando el compromiso de proporcionar a los productores soluciones sostenibles que aporten productividad a su trabajo con menor impacto ambiental, Corteva Agriscience presentó en Argentina un un

bio-fungicida: Bexfond FA, con el que también estará presente en Aapresid.

Este es el segundo biológico que lanza la compañía. El primero fue Utrisha N, un fertilizante biológico presentado en 2023. Bexfond FA es fungicida biológico de aplicación foliar y acción preventiva para uso en varios cultivos. entre ellos papa. No obstante, la empresa anunció que próximamente estará disponible para maní, vid y tomate.

#### Avances ambientales en protección de cultivos

Summit Agro arribará con novedades para la campaña 24-25, destacando herbicidas como Brucia, Fierce RM y Yamato Top, así como el nuevo bio inductor Taisei.

El tradicional evento del agroindustrial, sector que lleva más de tres décadas conectando innovación, tecnología y conocimiento para impulsar sistemas productivos cada vez más sustentables, tendrá lugar por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. Es en este marco, Summit Agro se enorgullece de participar una vez más en este evento para presentar las novedades en su portfolio de productos y sus proyectos de la campaña 24-25.

Durante el Congreso Aapresid, la compañía japonesa líder en soluciones para la protección de cultivos contará con un espacio ubicado

en el stand A-30 a donde los asistentes podrán acercarse para conocer las últimas herramientas lanzadas al mercado. Este lugar se convertirá en un ambiente ideal para conocer información técnica detallada sobre el portfolio de herbicidas, insecticidas, fungicidas, productos biológicos y tratamientos de semillas.

#### Principales productos: entre herbicidas y un nuevo biológico

Summit Agro, centrará su participación en cuatro de sus productos principales y con mayor reconocimiento entre productores y distribuidores: los herbicidas Brucia, Fierce RM y Yamato Top y el nuevo



producto biológico lanzado al mercado, cono-

Brucia es un herbicida selectivo para el control de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha en el cultivo de maíz. Otro herbicida estrella en la paleta de soluciones de Summit Agro es Fierce RM, un potente herbicida pre- emergente con registro en soja, maíz y ahora también en el cultivo de maní, con la máxima acción residual del mercado.

Entre los lanzamientos de los últimos años de la compañía, se encuentra el herbicida Yamato Top. Esta solución pre emergente cuenta con registro en los cultivos de trigo, cebada, soja y maiz.

Por último, Taisei será otro de las soluciones a destacar dentro del portfolio de la compañía, durante el Congreso Aapresid. Se trata de un bio inductor formulado con proteínas naturales que activa en los cultivos de soja, trigo y cebada su máximo potencial de defensa dejándolos listos para soportar la amenaza de cualquier patógeno o estrés ambiental.

Bajo el lema "Todo está conectado", el Congreso Aapresid edición Nueva Amarok VW con la fuerza de Expoagro se realizará del 7 al 9 de agosto.

# Impulsan los agronegocios con soluciones digitales innovadoras

Galicia fortalece el contacto personalizado con sus clientes, ofreciendo soluciones financieras digitales avanzadas para optimizar la gestión durante el Congreso.



Galicia prioriza la relación y el contacto con sus clientes, mediante especialistas en agronegocios que no solo acompañan en la cotidianeidad, sino también que, durante el Congreso, estarán asesorando de manera integral para tomar las mejores decisiones.

#### Entienden que la tecnología es un punto clave en la gestión de los negocios

Galicia cuenta con canales 100% digitales, que permiten abrir una cuenta de manera online y gestionar su empresa en el día a día. Tanto con la App Galicia Office como con Office Banking, los clientes pueden canalizar todas sus operaciones, pagos, cheques electrónicos, préstamos y operaciones de inversión de forma rápida y sencilla.

Además, "ser cliente Galicia es cada vez más simple y rápido". Descargando la App Galicia Office, un agronegocio puede abrir su Cuenta Rural en el momento; sin papeles y 100% online. Esto le permitirà acceder de inmediato a toda la oferta de financiaciones exclusivas que estarán vigentes durante el Congreso.

#### Financiaciones que llevan los agronegocios a lo más alto

Las ofertas de financiacio-

nes Galicia Rural evolucionan constantemente, y se amplian cada año para impulsar y satisfacer las necesidades de los agronegocios. Galicia cree en la enorme potencialidad del ecosistema agro, y es por eso que ofrece una amplia línea de productos para la compra de insumos, maquinaria, vehículos y hacienda con las condiciones más favorables en términos de propuestas digitales, simplicidad, tasa, monedas y plazo.

A través de Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, Galicia ofrece opciones para financiar su campaña con líneas exclusivas en dólares, pesos y granos. En la plataforma, el productor puede analizar online la oferta de más de 1400 proveedores y elegir las condiciones que mejor se adapten a su ciclo productivo.

Para financiación a largo plazo, Galicia cuenta con más de 65 convenios vigentes para que sus clientes puedan acceder a la oferta de Préstamos Prendarios, permitiendo la compra de maquinaria agrícola nueva o usada con tasas fijas, tanto en pesos como en dólares, y formas de pago que se adapten a cada ciclo productivo.

# Crecimiento sólido y expansión estratégica

SpeedAgro comparte sus novedades tras una campaña exitosa de expansión y desarrollo, incluyendo la próxima planta de aislado de proteínas ubicada en Sauce Viejo, Santa Fe.



En el marco de la XXXII edición del Congreso, SpeedAgro estará presente para compartir todas sus novedades tras cerrar una campaña de expansión y desarrollo.

El cierre de la campaña agricola es generalmente el momento del balance para los diversos eslabones de la cadena productiva y desde SpeedAgro consideraron que el ciclo ha sido "excelente y marcado por un crecimiento muy fuerte".

#### Desarrollos en marcha

Durante el Congreso de Aapresid contarán acerca de los desarrollos vinculados a la utilización de ácido ribonucleico (ARN), que ayuda a las plantas a defenderse de patógenos y reducir la dependencia de los fitosanitarios. "Vienen muy bien, con ensayos a campo", dijo Victor Escalas, presidente de SpeedAgro y acotó que se trata de "conceptos cien por ciento disruptivos, que obligan a generar todos los papers -en cada país- y regulatoria".

El proceso incluye al menos tres años de trabajo a campo y el armado de la Big Data, para luego salir al mercado para el control de enfermedades.

"Es un camino que estamos transitando y nuestra idea es buscar las mejores combinaciones de productos que hoy funcionan, dandole maadyuvantes para lograr los logistico.

#### mejores resultados", señaló. El alslado de proteinas

Las acciones de SpeedAgro también incluyen la planta de aislado de proteínas aiternativas a base de legumbres proyectada para un sector del predio de la ex Fiat, en dicha localidad de Sauce Viejo, Santa Fe.

"Es todo un desafío, en los próximos días depositaremos el dinero a la compañía que realizará la instalación de la misma, para tener dentro de un año la planta instalada en nuestro predio de Planta de Negocios Integrada, Por lo que en 15 ó 16 meses estará funcionando en la Argentina la primera planta de aislado de proteinas a base de arveja amarilla, a un 85 por ciento. Eso nos va a dar un posicionamiento muy fuerte en alimentos sustitutos", proveyo Escalas.

#### Más unidades de negocio

Paralelamente avanza la recuperación de otras naves del predio, destacándose obras para alcanzar la calidad exigida por SENASA. En una de las partes que ya ha sido refaccionada se le está brindando el servicio de almacenamiento a una empresa belga. Y en el corto plazo se complementarán nuevas empresas que aportarán valor a dicho emprendimiento, en lo que respecta a depósito y almacenamiento, dándole yor eficacia junto a nuestros mayor jerarquia a este centro

# Conectando soluciones agrícolas con clientes y sociedad

BASF presentará todas sus plataformas de semillas, protección de cultivo, tratamiento de semillas y Xarvio®, destacando innovaciones como Voraxor®, Melyra® y el Mapeo Digital de Malezas.

El equipo de BASF estará presente en la XXXII edición del Congreso Aapresid con todas sus plataformas; semillas, protección de cultivo, tratamiento de semillas y Xarvio<sup>®</sup>, que es su solución digital para la agricultura.

BASF ofrecerá charlas sobre sistemas de cultivos y sobre digitalización, además de un 
stand en donde los asistentes podrán conocer 
sus más recientes innovaciones: el herbicida 
Voraxor\*, el fungicida 
Melyra\*, el inoculante

sólido HiCoat®Dry y el Mapeo Digital de Malezas, una nueva funcionalidad de Xarvio® Field Manager.

El jueves 8 de agosto a las 15:45 h, BASF ofrecerá una charla titulada "Conocé un PPO de segunda generación, una innovación que revolucionará el manejo de las malezas", que convoca a los especialistas Ing Agr Martin Guillermo Gries, gerente Técnico Investigación y Desarrollo para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y al Ing. Agr. (M.



Sc.) Marcelo Metzler, director I+D Organización Agroproductiva; y será moderada por el Ing. Ag. Juan Pérez Brea, gerente de Cultivo Soja. En este módulo, presentarán cómo continúan con el desarrollo de soluciones para malezas que están perdiendo susceptibilidad a este grupo químico generando contundencia en el control para soja, maiz, trigo y cebada.

Otra actividad en la que participará BASF es el panel por streaming que ofrecerá su marca de agricultura digital Xarvio\*. Con el título "Tecnología y ahorro al alcance de la mano: Mapeo Digital de Malezas", se invita a descubrir cómo controlar problemáticas de malezas con ahorros de más de 60% mediante una innovación simple y sustentable: aplicaciones sectorizadas de herbicidas a partir de imágenes generadas por drones.

Desde la empresa explicaron que están "comprometidos con hacer

todo lo que está a nuestro alcance para construir un futuro sustentabie para la agricultura, conectando la innovación, los clientes y la sociedad, y continuamos trabajando para ofrecer soluciones innovadoras y sustentables para acompañar a todos los productores en las distintas etapas del ciclo productivo, con un portfolio completo de soluciones en protección de cultivos, tratamiento de semillas, semillas y ahora también soluciones digitales".

# La revolución en bioinsumos desembarca en el Congreso

Rizobacter llegará sus tecnologías innovadoras "para hacer una mejor agricultura".

La compañía con sede en Pergamino llegará de la mano de sus soluciones innovadoras para mejorar el crecimiento de los cultivos, "Con un porfolio de tecnologías de especialidad, Rizo-bacter abre camino al crecimiento de soluciones biológicas de alta calidad, performance y rentabilidad", aseguraron desde la empresa.

Y además, destacaron una premisa que se repite con frecuencia entre 
los referentes del agro; 
El mundo de la ciencia 
avanza y el campo debe 
seguir el mismo camino. "Una empresa que 
ha sido pionera en crear 
tecnologías para mejorar los procesos produc-

tivos de los suelos del mundo ha sido Rizobacter", aseguraron.

El director global de Marketing de Rizobacter, Agustín Biagioni, resaltó: "Nosotros tenemos una ventaja respecto a la competencia porque toda nuestra estructura piensa como biológico; sabe cómo desarrollarlos y sabe cómo posicionarlos en el mercado".

Para Biagioni, la "bio revolución" es una realidad
que se expande a un ritmo acelerado, "Hoy se
están haciendo masivos
aquellos productos que
antes eran más de un nicho o de algún productor
en particular y eso ayuda
a preservar la biodiversidad y a bajar la carga
toxicológica de cara al
consumidor sin resignar
rendimiento", explicó el
ejecutivo de Rizobacter.

Por otro lado, aseguraron que, con 47 años de trayectoria, Rizobacter se transformó en una marca registrada en pro-

ductos biológicos con el horizonte puesto en hacer una agricultura regenerativa. "Investigación, conocimiento y desarrollo son tres pilares fundamentales para estar siempre a la vanguardia del sector y acompañar las necesidades de los productores", afirmaron. En ese sendero de crecimiento ininterrumpido, informaron que Rizobacter se prepara para marcar otro hito en su rica historia: "La ampliación de nuestra planta de biológicos ya es un hecho. Esto permitirá aumentar la capacidad productiva, elevar los estándares de calidad, abrir nuevos mercados y atender la creciente demanda de los bioinsumos".

Por último, agregaron que sus productos de alto valor agregado constituyen el argumento para que hoy esté presente en más de 48 países y continúe expandiendo fronteras.

